## RAZ

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 · AÑO XXVI · 9.377 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID



«Segundo premio»: la película sobre Los Planetas, candidata española al Oscar P. 37

El PSG estropeó en el minuto 90 el debut del Girona en la Champions (1-0) P. 46-47



Barcelona y Atlético, a examen en la nueva Liga de Campeones P. 47y 48

### Moncloa espera un «otoño caliente» por la amenaza constante de Junts

En el Gobierno dicen sentirse «descolocados» y asumen que habrá «más sustos»

Desconcierto hasta que pase el congreso de la formación: «No sabemos a qué atenernos»

El Gobierno sigue acusando el desgaste que le infligen sus socios parlamentarios. Dos derrotas en dos semanasypordos de sus supuestos aliados: PNV y Junts. Sin embargo, los térmi-

nos no son equiparables y el desafío de Junts amenaza ya con instaurarse como una constante. En la coalición hay un profundo malestar por la forma en la que se gestó el voto negativo de la formación de Carles Puigdemont a la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar para regular los alquileres de temporada. En Moncloa cunde la resignación. P. 6 a 8

**EUROPA PRESS** 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta María Jesús Montero, ayer en el Congreso

Lambán desafía a Sánchez con el «cupo catalán» y rompe la disciplina de voto

**Editorial:** La ficción de una mayoría progresista р.з

Feijóo a Sánchez: «No se ha visto un caso igual desde Franco»



Felipe VI con Salvador Illa, ayer en Madrid

#### El Rey se ve con un presidente de Cataluña nueve años después

«Muy contento de estar aquí», dice Illa antes de ser recibido por Felipe VI p. 10

El CIS de Tezanos sube a 4,7 puntos la ventaja del PSOE P. 12-13

«Caso Koldo»: el juez indaga en la cumbre entre Interior y Transportes P.14

Segunda cadena de explosiones: Israel y Hizbulá arrastran hacia la guerra a Líbano P. 18-19



2 OPINIÓN

Jueves. 19 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

El bisturí

### Draghi y la pérdida de competitividad de España



Sergio Alonso

ario Draghi pasó a la historia de la economía mundial en su etapa al frente del Banco Central Europeo (BCE) con una intervención pública sucinta, pero demoledora, que sirvió para salvar el euro en plena tormenta en los mercados financieros. Sus taumatúrgicas palabras -«Haré todo lo necesario y, créanme, será suficiente»-, los sucesivos manguerazos de liquidez para aminorar los intereses de la disparatada deuda públicay la aplicación de políticas de austeridad de los estados que hasta entonces habían sido los más manirrotos -con España y Grecia a la cabeza-permitieron alviejo continente levantar la cabeza y salir del túnel al que lo había sumido su amor por el despilfarro. Años después de aquello, el italiano ha vuelto a la carga con un informe muy esperado, en el que alerta de la preocupante pérdida de competitividad de la economía en Europa frente a la pujanza creciente de la economía de Estados Unidos y China. Al margen de que se compartan o no sus recetas para salir del estado comatoso -la apuesta por incrementos de gasto público no parece a priori la mejor opción, como bien expone en estas páginas Daniel Lacalle-, resulta difícil no estar de acuerdo al menos con el diagnóstico. Los puntos débiles que el expresidente del BCE detecta en Europa se magnifican a lo largo de los meses, y



Mientras EE UU pone la alfombra roja a los trabajadores cualificados, España los expulsa

encuentran por desgracia en España su máxima expresión. Las políticas marcadas por elllamado pacto verde y por la dictatorial agenda 2030 deberían tener los días contados, si las autoridades del viejo continente aparcan su sesgo ideológico y se animan de una vez por todas a actuar. ¿Qué fallos ve Draghi? Básicamente, desindustriali-

zación, pérdida de productividad, retrasos muy graves en materia de digitalización y una falta de apuesta clara por la innovación, justo lo contrario de lo que hacen EE UU y China. Por ejemplo, demonizar a las centrales nucleares pese a ser fuente de energía verde es un error mayúsculo del que se aprovecharán nuestros rivales, mucho más competitivos. Podría parecer que el italiano tomaba a España como referencia a la hora de escribir su informe, pues nuestro país reproduce casi todos los males que se vislumbran en el panorama europeo. Resulta llamativo que mientras la UE trata de subirse al tren antes de perderlo definitivamente, las autoridades españolas sigan aferradas a un mundo feliz, guiadas tal vez por una buena fe trufada de ignorancia. En este contexto, el ataque a la nuclear que pregona la posible nueva comisaria Teresa Ribera casa mal con los cambios que propugna Draghi para mejorar el abastecimiento europeo y devolver la salud a la economía, como también lo hacen las políticas de Yolanda Díaz, quien sigue aferrada al cargo a pesar de la espalda sin contemplaciones que le han dado sus votantes. ¿Son compatibles la reducción de la jornada laboral, nuevos aumentos del salario base y la masacre fiscal que ha desatado el Gobierno con los intentos europeos de recuperar la competitividad perdida? ¿Va España en la buena dirección cuando profesionales cualificados como los sanitarios se fugan del país en busca de mejores salarios? Mientras EEUU pone la alfombra roja a los trabajadores cualificados para atraer el mejor talento posible, Europa y, particularmente, España, los expulsa, como está ocurriendo por ejemplo con los médicos y enfermeras. Desde luego, si resulta necesario un viraje radical en Europa, en España es más acuciante aún, si cabe.

#### Las caras de la noticia



Juan Lladó Arburúa Presidente de Técnicas Reunidas

#### Se adjudica un contrato de 2.300 millones de euros en Kazajistán.

La empresa que preside Juan Lladó, Técnicas Reunidas, se ha adjudicado el desarrollo de una unidad de craking liderado por la compañía estatal de petróleo y gas de Kazajistán, contrato que ascenderá a unos 2.300 millones de euros.





#### «Segundo premio» representará a España en los próximos Oscar.

La Academia de Cine ha designado a la película de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez «Segundo premio», inspirada en la historia de la banda de rock granadina Los Planetas, para representar a España en los Oscar como mejor película internacional.



Miriam Nogueras Portavoz de Junts

#### Se apunta a la táctica del relato como excusa.

Nogueras ha tratado de explicar la mala jugada que le hizo al Gobierno al votar en contra de la ley para regular los alquileres, afirmando que el «no» de su formación fue un cambio de voto, no un «cambio de opinión». Con estos socios pretende Sánchez agotar la legislatura.

#### Y volvieron cantando

### Orfebres de la reinterpretación



Julián Cabrera

ues ahora lo que está resultando es que un gobierno de la Unión Europea -el español- anuncia inquietantes normas relativas a la libertad de prensa amparándose paradójicamente en la interpretación de lo que la propia UE ha legislado para proteger esa libertad frente a las eternas tentaciones del poder por controlarla. El pasado mes de marzo, una de esas tardes en las que el Parlamento Europeo se sintió con ganas de solemnizar obviedades legislando sobre normas ya escritas en los países miembros, los europarlamenta-

rios se marcharon a casa tan satisfechos por haber parido el ratón de una normativa tan bien intencionada como es proteger a los periodistas, a los medios y a la libertad de prensa. La iniciativa aprobada con una aplastante mayoría absoluta pretendía extender sobre toda la Unión un paraguas protector frente a las ínfulas intervencionistas en los medios de comunicación por parte de gobiernos como el húngaro, con todo el pedigrí democrático bajo sospecha, pero lo que a ningún bien pensante de la Eurocámara se le podría ocurrir era que esa norma sería utilizada como gran excusa por parte de algún gobierno socio digamos, con algunas cuitas y problemillas a propósito de lo que los medios contaban y escribían acerca de actividades en el más cercano entorno de su presidente.

Lo que este martes sacaba adelante el Consejo de Ministros para combatir a las *fake news* y por la «transparencia en los medios» se co-

con el espíritu de la bien intencionada norma europea perfectamente reflejado en lo apuntado en su momento por la ponente alemana Sabine Verheyen, «valorary proteger la importancia de la pluralidad informativa, valorar y proteger el doble papel de los medios, como legítimo negocio y como guardianes de la democracia». Lo aprobado antes de ayer también parece ignorar enunciados claros de la «norma de referencia» europea como el que prohíbe a las autoridades presionar a los periodistas y los editores para que divulguen sus fuentes, o sin ir más lejos el establecimiento de salvaguardas para impedir el uso de programas espía que puedan perjudicar el libre ejercicio de la información. Los bulos son más viejos que el periodismo y ya hay dos instrumentos para combatirlos como son el serio y profesional contraste de fuentes y el propio código penal. Es el parto de un «reflexivo» retiro pre-

rresponde lo justo por no decir en casi nada

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

**Editorial** 

### La ficción de una mayoría progresista

lentar entre la opinión pública la especie de que el Gobierno se sostiene sobre una mayoría parlamentaria «progresista» ha sido uno de los objetivos primordiales de la propaganda gubernamental, indisociable del relato que presenta a Pedro Sánchez como supuesto ganador de las últimas elecciones generales, lo que es absolutamente falso. En realidad, la mayoría de investidura se parece más a una de esas viejas asociaciones de «socorros mutuos», con unos socios, en el presente caso, sin otra vinculación política o ideológica que las prebendas que puedan obtener de un gobierno débil, atrapado en una geometría variable desmesurada que acabará por quebrarse. Ciertamente, ni el PNV ni Junts, partidos netamente conservadores, podrían ser adscritos al «progresismo», más aún, cuando forman parte del Ejecutivo de coalición dos formaciones de la extrema izquierda como Podemos y Sumar, cuyas propuestas legislativas, caso de la regulación de los alquileres, por poner un ejemplo, están en las antípodas de la defensa de la libertad de mercado y del derecho a la propiedad privada que sostienen la mayoría de sus votantes. Con ello no queremos decir que se hallen libres de la infección populista, pero sí que están obligados a cabalgar unas contradicciones que, a la larga, tienen su reflejo en los resultados electorales. Se argüirá, no negamos que con cierta razón,

que tanto el PNV como Junts antepondrán siempre la estrategia nacionalista sobre cualquier otra consideración y que en ningún caso están dispuestos a poner en peligro una legislatura pródiga en concesiones, pero la misma peripecia de la ley de amnistía, con Carles Puigdemont obligado a alargar su exilio belga y, sobre todo, con su partido fuera de las instituciones catalanas, debería servir de recordatorio contra las conclusiones demasiado fáciles. Por supuesto, no existe ese cambio de mayoría parlamentaria que denunciaba ayer el portavoz de ERC Gabriel Rufián, que supondría un imposible entendimiento entre Junts y Vox, aunque sí es un hecho que los seguidores de Puigdemont están dispuestos a hacerle imposible la vida parlamentaria a Pedro Sánchez, hasta que éste cumpla con los compromisos adquiridos con el expresidente de la Generalitat. La prueba de fuego será el próximo 26 de septiembre cuando se haya de votar el techo de gasto, paso previo para la elaboración de los Presupuesto Generales. Ahíveremos hasta dónde están dispuestos los nacionalistas a mantener la presión sobre el presidente del Gobierno, que, a su vez, empieza a encontrar mayores resistencias en el seno de su propio partido a la política de cesiones territoriales a cambio de votos. Su único alivio es que no hay elecciones a la vista en lo que queda de legislatura, con lo que podrá seguir en La Moncloa aunque eso no signifique que esté en condiciones de gobernar.

#### **Puntazos**

#### La Palma, no era más que propaganda

Cuando, hoy, se cumple el tercer aniversario de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, cientos de vecinos afectados por la catástrofe natural siguen lidiando con las secuelas de un proceso de reconstrucción fallido, atrapadas en una espiral de promesas incumplidas, viviendas temporales y un futuro más que incierto. Lejos quedan las visitas de los ministros, las seguridades de La Moncloa en que no se les olvidaría y los anuncios de fabulosas inversiones económicas para la reparación de los daños. Pero, como nos tiene demasiado acostumbrados este Gobierno, no era más que propaganda, a costa, además, de la tragedia de unos españoles que lo habían perdido todo, menos la vida. Una vez que la opinión pública se olvidó de ellos, acuciada por otras preocupaciones, una vez que dejaron de ser de «interés electoral», el gobierno de la gente pasó a otro asunto.



#### **Fact-checking**

Pere Navarro Director general de Tráfico



#### La información

La DGT ha publicado una lista de enfermedades y tratamientos médicos que impedirán a los afectados obtener el permiso de conducir a partir de 2025.

La lista, que ha sido difundida en las redes sociales, incluye a trasplantados de riñón, celiacos, con trastornos cardiovasculares, afecciones mentales y enfermedades digestivas. A estos conductores no se les renovará el carné de conducir a partir de 2025, por considerar que no están capacitados físicamente para llevar un volante en condiciones de seguridad.

#### La investigación

No hay tal listado. Las restricciones por causas patológicas del carné de conducir se rigen por el Anexo IV del Reglamento de Conductores, que data del año 1997 y que no ha sufrido cambios. Como informa la agencia AFP, los que padezcan alguna de las enfermedades que sí que se incluyen en el reglamento podrán seguir renovando el permiso siempre que se cumplan los requisitos médicos, como en el caso de las afecciones mentales, si están bajo tratamiento.

#### El veredicto



FALSO. Otro bulo alarmista que se ha extendido como la pólvora por las redes sociales. Las enfermedades incapacitantes, aunque lo sean temporalmente, figuran desde 1997 en el Reglamento de Tráfico.

#### Eleuteria

### Alquiler de temporada



Juan Ramón Rallo

unque Pedro Sánchez consiguió amarrar la investidura, no ha logrado garantizarse desde entonces la gobernabilidad. Lo hemos visto en numerosas ocasiones y seguramente lo sigamos viendo en el futuro: la última, este pasado martes con la derrota parlamentaria de la izquierda en su intento de admitir a trámite su reforma legislativa del alquiler de temporada. PP, Vox y Junts per Catalunya unieron sus votos y rechazaron esta transformación jurídica promovida por el Sindicato de Inquilinas que habría supuesto el fin del alquiler de temporada en España.

Porque sí, la aprobación de esta ley habría laminado el sector del alquiler de temporada dentro de nuestro país. Recordemos que PSOE, Sumar, Esquerra y Bildu ya se han cargado el mercado del alquiler residencial a través de la aprobación de su Ley de la Vivienda: una norma que nos dijeron que iba a volver el arrendamiento de vivienda más asequible pero que ha logrado todo lo opuesto.

Pues bien, después de cargarse esta parte central del mercado del alquiler,

ahora van a por una porción del mismo menos numerosa pero también muy relevante: el alquiler de temporada, esto es, el arrendamiento de vivienda no para constituir una unidad familiar sino para hacer frente a una necesidad ocasional, como la de estudiantes o profesores durante el curso escolar o los desplazamientos laborales temporales. El alquiler de temporada quedaba fuera de la regulación de la Ley de Vivienda y, por eso, su oferta no ha sido golpeada tan duramente como la del alquiler residencial: pero justamente el objetivo de los grupos políticos de izquierda es reconvertir casi todos los alquileres de temporada en alquileres residenciales.

Concretamente, todo contrato de alquiler que dure más de seis meses o cuyo arrendador sea incapaz de demostrar la causa justificativa de la temporalidad será considerado alquiler residencial, de manera que los inquilinos podrán extender la duración del contrato hasta un mínimo de 5 o 6 años, no podrán experimentar subidas por encima del IPC en sus rentas de alquiler durante ese periodo o gozarán de una hiperprotección contra el desahucio en caso de impago.

Vamos, que el contrato de alquiler de temporada se volatilizaría en la práctica totalidad de casos y la oferta de vivienda en alquiler se reduciría todavía más. Por suerte, Junts decidió a última hora votar en contra: sea por convicción o por meterle el dedo en el ojo a Sánchez, bien está. El trípode

### Exigiendo a gritos cambiar un titular



Jorge Fernández Díaz

l Plan antibulos (o mentiras) que Sánchez había anunciado tras su retiro de 5 días en abril para meditar si dimitía de la presidencia del Gobierno tras haber conocido -él, pero no la opinión pública- la investigación judicial por presunta corrupción de su esposa, se ha materializado ya en el Consejo de Ministros de anteayer martes. En el Congreso, ayer en la primera y única Sesión de Control a la que tiene previsto asistir hasta el próximo 9 de octubre, se limitó a reiterar lo que dicta el guion oficial de su legión de asesores, confirmando sus propósitos y su voluntad de «gobernar» al margen del poder legislativo. Eso sí, no se recató de propagar mentiras -sus «cambios de opinión»- al afirmar, por ejemplo, que en la presente legislatura lleva aprobados 12 proyectos de ley, siendo solamente dos las leyes aprobadas y eso acompañado de 35 derrotas parlamentarias en diversas votaciones. Lo que motivó que incluso su aliado Gabriel Rufián de ERC, le advirtiera del peligro de desestabilización por una mayoría «ultraderechista del PP, Voxy Junts». Por eso desea controlar a los medios no afines a su política y a los que encubre de insidiosas acusaciones de ser propagadores de «bulos» y falsedades, siendo oportuno y necesario referir un incidente vinculado con su persona y lo que entiende como libertad de prensa. Las circunstancias que rodean al suceso lo hacen especialmente relevante a estos efectos, por tratarse de un medio como El País -no susceptible de ser tachado de ultraderechista- y del testigo que lo afirmó, anteanoche en un programa de la cadena 13 Tvyen directo. David Alandete, que era director adjunto del referido medio, recibió una llamada delentonces secretario general del PSOE Pedro Sánchez, «exigiéndole a gritos» que cambiara el titular de un editorial del diario al considerar que «no ayudaba a la causa». Al negarse a hacerlo, le amenazó con informar a sus jefes para resolverlo, lo que tras ello, creó problemas en el periódico que se precipitaron cuando poco después asumió la presidencia del Gobierno a través de la moción de censura. La consecuencia fue su cese y el del director Antonio Caño inmediatamente, acompañados de 15 directivos del medio. Es un ejemplo que refleja en qué manos se encuentra el Gobierno de España. Su objetivo es silenciar a la prensa no afín a sus opiniones, mediante la violencia institucional de premiar a sus sumisos siervos de la gleba mediática utilizando la publicidad institucional a su conveniencia, y con las instancias jurídicas del Estado -fiscalía y abogacía- trabajando a su servicio con ese fin. Ciertamente, actuaciones propias de su «progresista» colega Maduro.

#### **LA RAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casal

Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún,

Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5

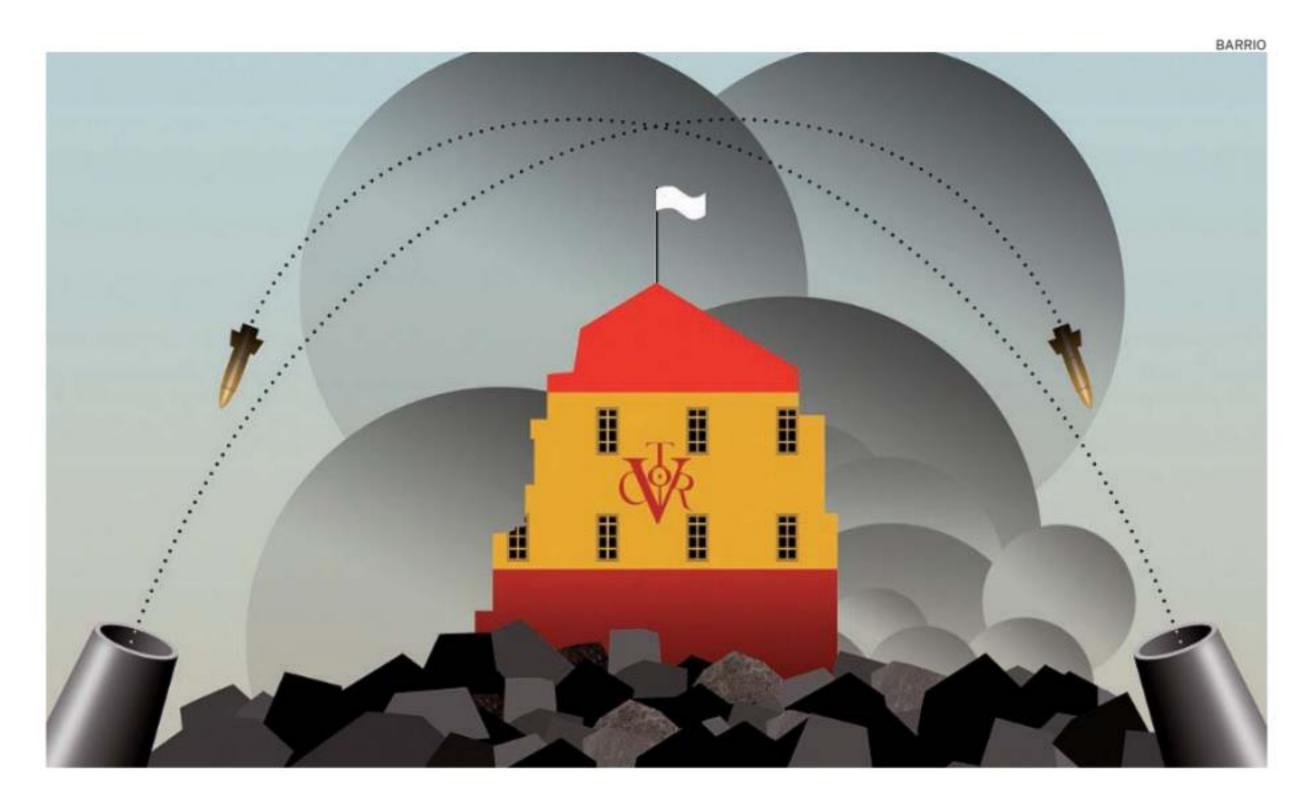

### España 1943: Neutralidad y no intervención



Luis Alejandre

n anterior tribuna (1) hice referencia a la tragedia vivida por las tripulaciones de barcos italianos, hundidos por la Luftwaffe, tras el Armisticio firmado por Italia y los Aliados el 3 de septiembre de 1943. Hablamos de más de 2.000 fallecidos el 9 de septiembre, dotaciones del acorazado «Roma» y de los destructores «Vivaldi» y «Da Noli», a consecuencia no solo de bombas alemanas, sino también de órdenes contradictorias, secretos absurdos e incertidumbres propias de una guerra. Muchos de los supervivientes encontrarían refugio en España, internados sus barcos en Mahón, Pollensa, Palma, Blanes y Palamós, concentrados posteriormente en Caldas de Malavella.

El recién reeditado libro en versión castellana «Buques de guerra italianos retenidos en las Baleares» de Giuliano Marenco (2) hijo de un oficial superviviente de aquellos ataques, alto funcionario de la Unión Europea, describe con emoción aquellos momentos. Se extiende con buena base histórica, en la política española del momento, sometida a presiones por los dos bandos - Eje y Aliados - en un difícil equilibrio. Se apoya en los testimonios de nuestro ministro de Asuntos Exteriores Conde de Jordana y su eficaz subsecretario Pan de Soraluce y en las memorias de los embajadores acreditados en Madrid, Carlton Hayes (EE UU), Samuel Hoare (UK) y Paulucci di Calboni (Italia) que José María de Areilza recogió en un magnífico ensayo «Embajadores sobre España» (3).

Recordemos que el estallido de la Segunda Guerra se inició un 4 de septiembre de 1939 pocos meses después de finalizada nuestra Guerra Civil. El 27 de marzo Franco se había adherido al Pacto Anti Comintern y el 8 de mayo España salía de la Sociedad de Naciones. Todo indicaba que su inclinación sería adherirse al Eje. Pero la Guerra se había iniciado con un ataque alemán y soviético a la católica Polonia. En consecuencia, el 4 de septiembre de 1939 España se declaraba neutral.

El 9 de junio de 1940 Mussolini mandaba a Franco un mensaje personal, comunicándole su inmediata declaración de guerra junto al Eje, prometiendo que en el nuevo orden europeo, «Gibraltar volvería a España». «Siguiendo a Italia en la guerra -escribe Marenco-España habría podido recuperar Gibraltar y expandirse en el norte de África». Pero ya a finales de 1943, el Embajador di Calboni aseguraba a su colega americano Hayes, que Franco no entraría en guerra por dos razones: «porque primero debía poner remedio a los efectos devastadores de la Guerra Civil y segundo porque si España entrara en guerra en condiciones de debilidad, ocupaday controlada por Alemania e Italia, habría perdido su independencia; ya se había negado Franco "muy testarudamente" (sic) a la solicitud de una base italiana en las Baleares». Esta actitud era plenamente reflexiva y había sido compartida por sus dos ministros de Asuntos Exteriores, el coronel Beigbeder y el Conde de Jordana, ajenos a los cantos de sirena del Conde Ciano en reciente visita a Madrid. Hayes confirma esta tesis yañade que «Franco estaba personalmente ligado a Petain y no estaba dispuesto a apuñalar a Francia por la espalda» cuando le prometían territorios franceses del Norte de África.

Cuando Italia entró en guerra el 10 de junio de 1940, en vez de secundarla, Franco dispuso mediante un inmediato decreto del 12, el paso de España a la condición de «no beligerante». ¿Qué quería decir? No entraba en guerra, pero no era psicológicamente neutral. Hayes, catedrático de Columbia especialmente seleccionado por Roosevelt, que llegó a Madrid «cargado de prejuicios sombríos» lo ratificaba tras una histórica entrevista con Franco. Acabaría siendo un gran apoyo para España, particularmente sensible a las necesidades de repatriación de los marinos italianos internados en nuestro país. Marenco dirá: «estano beligerancia es más una coloración política de la neutralidad, que una noción autónoma del Derecho internacional».

La evolución de la guerra hizo cada vez más prudente al Régimen, que supo resguardarse tras solicitudes de ayudas alimenticias y militares. Se limitó a prestar apoyos a unidades navales y aéreas del Eje, a cubrir sus necesidades de espionaje, a proporcionar wolframio en una compleja red de doble mercado y enviar trabajadoresa Alemania; lo máximo fue enviar a la División Azul al frente ruso. Pero cuando Italia tras el desembarco de los Aliados en sus costas, dejó el Eje el 1 de octubre de 1943, España, por presión norteamericana, volvió al estatus de pura y simple neutralidad. Lo refiere Hayes, al tiempo que valora el trato dado a más de mil aviadores americanos (4) que, por accidente, tuvieron que tomar tierra en territorio español.

Ajenos a estos acontecimientos, cientos de marinos italianos internados en nuestros puertos, no volverían a su patria hasta los primeros días de 1945. ¡Las trágicas aristas de la guerra!

(1) La Razón, 12 de septiembre. (2) Editorial Menorca y Fundación Hospital de la Isla del Rey. (3) Instituto de Estudios Políticos. 1947. (4) Citado por Areilza. Obra citada. Pág.81.

Luis Alejandre Sintes es general (r).

#### Letras líquidas Los años ganados



Alejandra Clements

e confesaba estos días un veterano socialista que estamos en un ciclo político conservador. «Sottovoce», eso sí, recordaba las dudas que prendieron en su partido alrededor del 23J. Todos los análisis demoscópicos, los previos y los posteriores a las municipales del 28 de mayo de 2023, eran contundentes y percibían una evolución sociológica que alejaba las mayorías del PSOE: el péndulo electoral consumaba su movimiento y proyectaba en su trayectoria eso que tan natural resulta en democracia y que no es más que el cambio de tendencia. Sin embargo, los acuerdos, los pactos, las cesiones, en fin, las contorsiones políticas dejaron aquella potencial metamorfosis colectiva en hipótesis sin concreción tras las generales. No es preciso recordar que las aritméticas parlamentarias son, siempre y de manera legal y reglamentaria, las guías para configurar el organigrama representativo e institucional, no se precipiten pues quienes confunden (o quieren confundir) los parámetros del debate público y buscan llevar el análisis de la España de estos últimos años a términos de licitudes o valideces que están fuera de cualquier duda. No obstante, lo que no conviene ignorar es que una situación puede ser absolutamente legítima y perfectamente inútil. Y, quizá, en esas estemos. Con la legislatura encarando ya el segundo año, la incertidumbre sobre su viabilidad, la que consiste en construir realidades, crece al ritmo que las derrotas del PSOE en las Cortes se aceleran: las casi cuarenta que lucen ya en las actas oficiales más que augurar dificultades para llevar a término el mandato, que también, constatan la ínfima capacidad para materializar propuestas e iniciativas del Gobierno de coalición. Y el mismo socialista, que reconoce y verbaliza lo que otros muchos piensan, aludía a la sensación de estar viviendo años ganados a un ciclo político ajeno. Aunque eso, añado yo, conlleve el riesgo de vi-

vir, en realidad, años perdidos.

Ainhoa Martínez Rocío Esteban. MADRID

es mayoría ni es progresista. El Gobierno sigue acusando el desgaste que le infligen sus socios parlamentarios. Dos derrotas en dos semanas y por dos de sus supuestos aliados: PNV y Junts. Sin embargo, los términos no son equiparables. La del PNV fue una cuestión puntual a cuenta de su relación histórica con Venezuela -y así lo entienden en Moncloa-, mientras que la de Junts amenaza ya con instaurarse como una constante. En la coalición hay un profundo malestar por la forma en la que se gestó el voto negativo de la formación de Carles Puigdemont a la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar para regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Consideran que «selahan jugado» porque transmitieron el cambio desde la abstención al rechazo apenas tres minutos antes de la votación, sin margen para negociar. En la coalición lo relacionan con un aviso directo a Pedro Sánchez, porque Sumar recibió la negativa de Junts una vez el presidente del Gobierno estaba ya dentro del Congreso.

«Es lo que hay», resume lacónico un dirigente socialista. En Moncloa cunde también la resignación y anticipan ya un «otoño caliente» en las relaciones con los posconvergentes, hasta que resuelvan en su congreso orgánico el rumbo político y el liderazgo de la formación paralos próximos cuatro años. «No sabemos a qué atenernos hasta entonces», reconocen fuentes socialistas, que anticipan «más sustos» y tampoco se atreven a aventurar que, una vez superado el congreso de Junts, la situación mejore. «Se tienen que rearmar, pero tampoco sabes en qué sentido». La sensación de «descoloque» es total ypese a que en público se evite descalificar a sus socios, en privado reconocen que «no son defiar». En el Gobierno creen que el «discurso

Bloqueo. En el Gobierno dicen sentirse «descolocados» y asumen que habrá «más sustos» hasta que pase el congreso de la formación: «No sabemos a qué atenernos»

### Moncloa espera un «otoño caliente» con Junts

incendiario» de los independentistas obedece a que todavía «tienen que digerir» que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat.

En Moncloa encuadran el movimiento en el contexto que vive la formación, que buscademostraren el Congreso la influencia que han perdido en Cataluña. De hecho, el trasfondo del mensaje que Sánchez traslada continuamente de que «hay legislatura para rato» es que está dispuesto a resistir pese a las dificultades que le planteen desde

«No sudar cada

voto es el camino

más directo al

fracaso», advierte

Puigdemont

Waterloo. No obstante, creen que Junts no llegará al puntodedejarcaer al Gobierno. «No les interesa. ¿Qué incentivos tienen? Nunca van a tener la influencia que tienen ahora», re-

flexionan en la parte socialista del Gobierno.

Sin embargo, hay dirigentes que se preguntan cuánto tiempo es sostenible esta situación, porque «gobernar no es resistir» y Sánchez «no se puede mantener en el poder a cualquier precio». En todo caso, en Moncloa están dispuestos a seguir adelante cueste lo que cueste y creen que este tipo de posicionamientos de Junts, votando con PP y Vox, puede acabar por desgastar su posición en Cataluña, donde,

dicen los socialistas, «el debate es otro». «Esto les penaliza».

La respuesta de Carles Puigdemontno se hizo esperar. «Con Junts no funcionan los chantajes ideológicos», advirtió en un largo mensaje en X -antiguo Twitter- en el que recordó a Sánchez que no cuenta con mayoría en el Congreso y que «no sudar la camiseta intentando ganar cada voto es el camino más directo al fracaso. Nuestros votos no los pueden dar por descontados», sentenció.

> En el Gobierno no creen que sea viable que Junts pueda seguir votando con el PP y Vox por mucho más tiempo. Precisamente ayer el portavoz de ERC, Gabriel Rufián,

advirtió a Sánchez de que se estaba conformando un nuevo bloque, en referencia a la pinza PP, Voxy Junts. En Moncloa alejan la posibilidad de que unan sus votos para sacar adelante una moción de censura contra Sánchez. «Sería un suicidio político», explica una fuente en el Gobierno. Creen que, a pesar de la constante sensación de inestabilidad, «se impondrá el diálogo» y si no, quien irá a la «deriva» será Junts, no el Ejecutivo.

En el ala minoritaria del Gobier-

no, la sensación de pesimismo es todavía mayor. Fue Sumar quien recibió el «golpe» este martes al ver cómo Junts tumbaba su iniciativa ycreen que los de Puigdemont buscan cada pocas semanas «dar una hostia» para recordar al Gobierno que tienen «la sartén por el mango». Es decir, dejar claro que sin sus siete votos, la agenda legislativa de Moncloa está congelada. Sin embargo, no consideran en Sumar que pueda Junts «ganar» nada con esta empresa de hacer oposición a un gobierno de izquierdas. La propia vicepresidenta segunda Yolanda Díaz emplazó ayer a Puigdemont a «decidir» si toma «el camino de la construcción o del bloqueo».

En Sumar conceden que ahora la aritmética es «todavía más complicada» y se preparan para «trabajareltriple» para aunar los números necesarios para ganar votaciones. Más allá del contenido, esto es, tumbar la mejora de la Ley de Vivienda, en el grupo plurinacional censuran las «formas» empleadas por Junts. «Hay cosas que no se pueden hacer así, solo por decoro parlamentario», lamentan, en relación a avisar con una llamada, sin posibilidad a una nueva reunión para dar oportunidad al diálogo. Aventuran, además, que esto influirá a partir de ahora en la relación parlamentaria, es decir, en el trabajo diario en el Congreso.



Opinión

### No hay paraíso sin Puigdemont



la burra de que lo firmado entre Cerdán y Junts en Suiza era un pacto de legislatura, el Gobierno no ha parado de tragarse sapos de votaciones tumbadas por los puigdemones en el Congreso. Un gran pacto de legislatura, sí, o al menos eso decían Bolaños y Patxi López. El resultado del pacto, a día de hoy, no está mal: treinta y cinco veces en total, según Rufián, Junts le ha dado ya calabazas a nuestro alabado presidente, de modo que por eso el portavoz de

ERC se atrevió a avisar a Sánchez de que no se descuide lo más mínimo, porque «un fantasma recorre el hemiciclo», vestido con los ropajes de la derecha de toda la vida, y que obedece a las siglas PP+Vox+Junts. No tendría nada de particular que fuese así, pues por mucho que el líder socialista se empeñe, el partido de Puigdemont nunca ha sido ni progresista ni sanchista, sino que representa a la burguesía catalana de toda la vida, la de Pujol y la de Mas, o sea, a empresarios, emprendedores y comerciantes nada interesados en el

socialismo pedrista. No se quieren enterar, pero Puigdemont lo dijo claro, en catalán pero claro: los siete votos hay que ganárselos cada día, en cada votación, dándole a Junts cuanto pide sin opción a escabullirse. Lo volvió a recordar ayer el diputado del prófugo Josep María Cruxet: «Esto es muy fácil, o cumplen o derrotas». Y como no cumplen, derrotas. Con la advertencia de «game over» esparcida previamente en castellano en el Senado por Albert Pujol: «Nicafé para todos ni calimocho fiscal. Queremos un avión, no un Seat 131».



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en el Congreso de los Diputados

### Lambán desafía a Sánchez con el «cupo catalán»

Rompe la disciplina en el Senado y no vota en contra de una moción del PP

C. S. Macías. MADRID

El líder de los socialistas de Aragón, Javier Lambán, no havotado en el Senado la iniciativa del PP que buscaba paralizar el concierto económico para Cataluña, rompiendo así con la disciplina de voto del Grupo socialista, que votó en contra de esta moción. No es la primera vez que el barón socialista de Aragón lo hace ya que ya rompió con la disciplina de voto en la Ley de Amnistía a su paso por la Cámara Alta, lo que motivó que el PSOE le abriera expediente disciplinario y fuera multado con 600 euros.

Javier Lambán, que se ha mostrado muy crítico con el acuerdo fiscal con ERC, sí que ha votado de manera telemática en todas las iniciativas que se han debatido y votado en el Senado. Sin embargo, en la propuesta del PP que buscaba paralizar el «cupo catalán» y que también defendía la igualdad y la equidad del sistema y la multilateralidad, decidió no votar, aunque el resto de los senadores sí que lo hizo en contra.

Yesque el expresidente de Aragón ha sido uno de los líderes territoriales del PSOE que se ha mostrado más crítico con el acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común de financiación y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos.

De hecho, fue uno de los dos barones, junto a Emiliano GarcíaPage, que no dudó en criticar explícitamente el concierto económico para Cataluña dentro del Comité Federal del PSOE de hace unas semanas, algo que incluso provocó un debate interno con reproches mutuos.

Javier Lambán, que llegó a calificar el concierto económico para Cataluña como «inconstitucional», ya decidió romper la disciplina devoto hace unos meses con la Ley de Amnistía, cuando fue el único socialista que rechazó esta norma a su paso por el Senado.

La moción del PP reclamaba volver a la senda del «respeto y de la lealtad institucional» entre las administraciones del Estado y, consecuentemente con ello, paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo.

La moción que Lambán no votó en contra indicaba que «condonar 15.000 millones de euros a Cataluña constituye una doble injusticia: en primer lugar, se beneficia injustamente a una comunidad autónoma cuyos recursos, pese a ser superiores a los de otras regiones, han sido gestionados de manera ineficaz por sus gobiernos autonómicos, sin que ello sea responsabilidad de los ciudadanos catalanes, quienes también merecen un trato justo. En segundo lugar, esta deuda no se elimina, sino que se traslada al conjunto de los españoles, que se ven forzados a asumir el coste de decisiones políticas desacertadas». Además, el texto de los populares abogaba por recuperar las mínimas bases del consenso en una Conferencia de Presidentes en una convocatoria inmediata. «El modelo de financiación debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal».

Pero ellos no lo quieren ver, e insisten en llamar «progre» al desertor, por mucho que la progresía de Puigdi consista en ser supremacista y en oponerse a la inmigración tanto o más que Vox. Da igual. Es como lo de los americanos: los dictadores son buenos cuando son los nuestros. O sea, el de Arabia Saudí, por ejemplo. E incluso Maduro, cuando decidió Biden blanquearlo atenuado las sanciones al petróleo venezolano, o Kamala lamala apoyando el indulto al testaferro del presidente venezolano, juzgado en Miami a la sazón. Todo depende de los intereses del momento. Es bueno si nos beneficia. Y Puigdemont es progresista no porque sea progre, sino porque hay que vestirlo de progre para poder justificar que pactamos con alguien que pidió el apoyo de Putin para independizar Cataluña. Putin

es malo, pero el del flequillo es un progre que apoya un gobierno de progreso. Enfin, cáiganse ya del naranjo: Puigdemont nunca ha sido progre. Ni quiere serlo. Lo único que quiere es cobrar por cada uno de los siete votos que hay que comprometer en cada votación. Y si no cobra no hay votos. Sin Puigdemont no hay paraíso. No hay apoyo en la vivienda ni en los presupuestos ni en la censura previa que Sán-

Censura como con

Franco, pero peor:

censura disfrazada

chez pretende instaurar. Censura como con Franco, pero peor, pues se trata de una censura disfrazada. Sánchez aprovecha lo de Bruselas para blindarse frente a la molesta Prensa, recortando un derecho tan sangrado como el dela información. Y Puigdemont no va a jugar a eso. No porque sea más demócrata que Sánchez, que no lo es, sino porque su guerra es otra. Le da igual que le llamen ultra o votar con el PP y Vox. No tiene remilgos como Ortuzar, que se avergüenza del origen tradicionalista del PNV. A Puigdemont solo le interesa la independencia de Cataluña. Y es lo que le está comprando a Sánchez, a cambio de mantenerlo en la Moncloa. 8 ESPAÑA

Jueves. 19 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

#### C. S. Macías. MADRID

Primer cara a cara del curso político entre Pedro Sánchezy Alberto Núñez Feijóo en el que el Plan de Regeneración del Gobierno centró su rifirrafe en el Congreso.

Feijóo arrancó su intervención reprochando a Pedro Sánchez que se niegue a rendir cuentas ante el poder legislativo ya que solo lo hará una vez este mes. Dicho esto, le echó en cara que empiece el curso político con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. «Lo que usted llama regeneración es un plan de censura. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tenerla con los que la cuentan. Su concepción bananera del poder no tiene fin».

También le reprochó que siga negando que Venezuela es una dictadura, «aunque haya socialistas decentes que así lo hacen», que hiciera la vista gorda con un huido de la justicia que quite «recursos a la sanidad y la educación de todos los españoles para financiar el cupo independentista», al tiempo que le afeó que, para estar en el Banco de España -en referencia al exministro José Luis Escrivá-, haya que estar en sus grupos de WhatsApp. «Censura y persecución a quien ose a criticarle. No se ha visto un caso igual desde Franco», le espetó.

«¿Para qué todo esto?», preguntó Feijóo al jefe del Ejecutivo. «Sus casos de corrupción siguen todos abiertos y la legislatura parece bastante cerrada: ni socios parlamentarios estables, ni presupuestos asegurados ni proyecto para la mayoría. Más allá de los fontaneros de Ferraz, ¿le queda algo a usted, más allá de su proyecto personal?».

Horas después, el líder de los populares se reunió con el comisario de Justicia, Didier Reynders, a quien agradeció su labor para lograr un acuerdo con el Gobierno en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y aseguró que seguirá defendiendo una Justicia «sin interferencias políticas».

Reynders viajó a Madrid para hacer balance del desbloqueo del CGPJ tras el acuerdo auspiciado por Bruselas el pasado junio entre el PSOE y el PP. En esta visita también tenía programadas reuniones con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, y con la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló.

Feijóo reconoció el papel de árbitro que ejerció el dirigente europeo para hacer posible el acuerdo. «El comisario Reynders fue esencial en el acuerdo que



### Feijóo a Sánchez: «No se veía algo así desde Franco»

Acusa al presidente de imponer la «censura». Se reúne con Reynders, con quien habló del plan de regeneración del Gobierno

mejora la independencia del Poder Judicial en España, principal requisito del Partido Popular», escribió en su cuenta de X y destacó que se lo había agradecido «de nuevo» durante el encuentro que ambos mantuvieron.

El líder de los populares se com-

prometió con el comisario europeo a seguir defendiendo una Justicia sin interferencias políticas. «Es el camino para todas nuestras instituciones», apuntó.

Por su parte, el comisario de Justicia señaló que en su encuentro con el líder del PP habían intercambiado opiniones sobre el Consejo General del Poder Judicial tras el diálogo estructurado que acordaron en su día. Además, reveló -en un mensaje en X- que, en esa charla con Feijóo, también habían discutido sobre el Plan de Acción para la Democracia presentado por las

#### Reunión con Meloni por la inmigración

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará hoy a Roma en el marco de su gira europea contra la inmigración ilegal y se reunirá con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para conocer de primera mano su política migratoria, según confirmaron fuentes populares. Tras su encuentro con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, Feijóo anunció su intención de levantar una «alianza europea» contra la inmigración ilegal con los países frontera de la Unión Europea, y avanzó que emprendería una gira por el continente para exponer y defender sus medidas para paliar la presión migratoria que sufre el sur de Europa y, particularmente, Canarias.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer, en el Congreso de los Diputados

autoridades españolas.

Fuentes del PP confirmaron a LA RAZÓN que sí habían tratado sobre este asunto, un plan al que el portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, denominó este martes como «plan de degeneración» o que, incluso, en Génova califican como «plan Begoña» por entender que busca «desviar la atención» de las investigaciones judiciales abiertas al Gobierno, al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. Los populares y a adelantaron su «no» a este Plan de Sánchez que considera que va dirigido a «tapar» investigaciones judiciales.

Fuentes populares apuntaron a Ep que no van a contribuir a «amplificar» desde el partido la «maniobra de distracción» que busca Moncloa con ese texto.

El PP llevará al Parlamento su propio plan de regeneración, un texto que ya rubricó Feijóo en Cádizy que llevaba por título «Plan de calidad institucional» en el que recogía la despolitización de la justicia, el CNI, el CIS o RTVE, entre otras 60 medidas que ofreció al Ejecutivo por si quería aplicarlas. LA RAZÓN • Jueves. 19 de septiembre de 2024

**CARTA ABIERTA** 

## Europa necesita certezas en la regulación de la IA

#### Una regulación fragmentada implica que la UE corre el riesgo de quedarse atrás en la era de la IA.

Somos un grupo de empresas, investigadores e instituciones que trabaja al servicio de millones de europeos. Queremos ver a Europa triunfar y prosperar, también en el campo de la tecnología y la investigación en IA de vanguardia. Pero la realidad es que Europa ha perdido competitividad y capacidad de innovación con respecto a otras regiones y, actualmente, corre el riesgo de quedarse aún más rezagada en la era de la IA debido a inconsistencias en la toma de decisiones legislativas.

En ausencia de unas reglas uniformes, la UE se quedará al margen de dos elementos fundamentales en el terreno de la IA. El primero es el desarrollo de modelos «abiertos» que se ofrecen sin coste para que todo el mundo los use, los modifique y construya sobre ellos, lo cual multiplica las ventajas y amplía las oportunidades sociales y económicas. Los modelos abiertos refuerzan la soberanía y el control al permitir a las empresas usar y mejorar los modelos donde quieran, lo cual elimina la necesidad de enviar sus datos a otro lugar. El segundo son los modelos «multimodales», que funcionan con fluidez a través de texto, imágenes y voz y harán posible el próximo gran desarrollo de la IA. La diferencia entre los modelos de solo texto y los multimodales equivaldría a la diferencia entre tener un solo sentido y tener los cinco.

Los modelos abiertos avanzados —de texto o multimodales— pueden dar un gran impulso a la productividad, fomentar la investigación científica y aportar miles de millones de euros a la economía europea. Las instituciones públicas y los investigadores ya están usando estos modelos para acelerar la investigación en medicina y preservar lenguas; mientras que, tanto las empresas consolidadas como las startups están accediendo a herramientas que jamás podrían construir o permitirse por sí solas. Sin ellos, el desarrollo de la IA se producirá en otros lugares y se privará a los europeos de los avances tecnológicos logrados en EE. UU., China y la India, por ejemplo. Existen estudios que estiman que la inteligencia artificial generativa podría aumentar el PIB mundial en un 10 % a lo largo de la próxima década¹, un crecimiento que no debería negarse a los ciudadanos de la UE.

La capacidad de la UE para competir con el resto del mundo en el ámbito de la IA y cosechar los beneficios de los modelos de código abierto se sustenta sobre un mercado único y unas normas armonizadas. Para que las empresas e instituciones inviertan decenas de miles de millones de euros en el desarrollo de la IA generativa para los ciudadanos europeos, precisan que esas normas sean claras, aplicadas de manera uniforme y, que permitan usar datos europeos. Pero, en los últimos tiempos vemos cómo las decisiones regulatorias se han fragmentado y se han vuelto impredecibles, y las intervenciones de las autoridades europeas de protección de datos han creado una enorme incertidumbre en torno a los tipos de datos que pueden utilizarse para entrenar los modelos de IA. Esto significa que la próxima generación de modelos de código abierto de IA, así como los productos y servicios desarrollados a partir de ellos, no entenderán ni reflejarán el contexto, las culturas ni los idiomas de Europa.

Europa se enfrenta a una decisión crucial que tendrá un impacto que durará décadas. Puede decantarse por reafirmar el principio de armonización consagrado en marcos legislativos como el RGPD y ofrecer una interpretación actualizada de las disposiciones del RGPD que consiga mantener sus valores fundamentales, para que la innovación en IA se desarrolle aquí a la misma escala y velocidad que en otros lugares. O puede seguir rechazando el progreso, contradecir el principio del mercado único y observar cómo el resto del mundo desarrolla tecnologías a las que los ciudadanos europeos no tendrán acceso.

Esperamos que los legisladores y reguladores europeos vean todo lo que está en juego si no hay un cambio de rumbo. Europa no puede permitirse quedarse al margen de los innumerables beneficios de las tecnologías de IA abiertas que acelerarán el crecimiento económico e impulsarán avances en la investigación científica. Para ello, necesitamos decisiones armonizadas, coherentes, ágiles y claras bajo el paraguas de las normas de la UE que permitan que los datos europeos se usen en el entrenamiento de la IA en beneficio de los europeos. Es necesaria una acción firme que libere la creatividad, el ingenio y el emprendimiento y garantice la prosperidad, el crecimiento y el liderazgo tecnológico de Europa.



10 ESPAÑA

Jueves. 19 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

Vuelo bajo



Belén Bajo @BELENBAJO

#### Algo huele a podrido

s cuando menos sorprendente, por no decir de chiste, ridículo hasta el más allá, que Pedro Sánchez acuse a Alberto Núñez Feijóo de hacer una oposición avinagrada, cuando el que lo dice apesta a podrido. Puede parecer un poco fuerte lo de podrido que, según el diccionario de la RAE, es el dicho de una persona corrompida o dominada por la inmoralidad.

Es inmoral autodefinirse como el gobierno del diálogo y el acuerdo cuando apenas aprueba medidas legislativas por no contar con la mayoría parlamentaria suficiente para poder hacerlo y huele a corrompido cuando los acuerdos a los que llega con Esquerra Republicana de Cataluña sean secretos, tan secretos que ni en su propio partido los conocen yya dudo, después de escuchar las distintas versiones ofrecidas por la vicepresidenta Montero, que los miembros del gobierno sean conocedores de ellos.

El madurismo, bien por transmisión de su mentor Zapatero o acuciado por la necesidad de tapar la falta de ética de su señora y hermano, ha calado tan a fondo en Pedro Sánchez que le ha llevado a aplicar el matonismo institucional con todo aquel que le osa cuestionar su verdad. Los jueces que cuestionan la amnistía en la malversación, los que investigan a Begoña Gómezy el «caso Koldo», los medios de comunicación que reproducen la investigación de los jueces, los que informan de la cátedra, los que escriben de Koldoy Ábalos, están siendo denigrados de tal manera que pareciese que nos hemos retrotraído a 1940.

Qué capacidad la de Sánchez para manejar la máquina del tiempo, qué capacidad que, apuntando maneras de dictador se vista de garante del pluralismo para llamar avinagrado a quien no tolera la corrupción política y presentar un plan de censura a la libertad de expresión. Yo soy más del sabor a vinagre que del olor a podrido.



El Rey, con Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña

#### «Más allá del Palau de la Generalitat»

Salvador Illa dijo ayer tener «muy claro» que Cataluña se gobierna «más allá del Palau de la Generalitat» y por eso, además de recorrer su territorio, viajará de manera regular por España: «Queremos escuchar porque los entendimientos son siempre posibles». Illa cerró así una jornada en la que fue el primer president desde 2011 en celebrar en Madrid la fiesta de la Diada. Festejo en la sede de la delegación del Govern en el que Illa aseguró «ser muy consciente del ruido, de las dificultades» y discursos «a veces agoreros», pero, ante todo, «Cataluña y España han avanzado más cuando han compartido esperanza».

### El Rey se ve con un presidente catalán nueve años después

estar aquí», dice Illa antes de ser recibido por Felipe VI en medio de una gran expectación

F. de la Peña. MADRID

«Muy contento de estar aquí», dijo ayer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, segundos antes de ser recibido por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en la primera ocasión desde 2015 en la que el Rey mantiene un encuentro con un jefe del Govern. Un encuentro que había despertado mucha expectación en los medios de comunicación, que acudieron al salón de audiencias en mayor número de lo que suele ocurrir. «Qué bien», dijo el Rey al abrir la puerta, para luego bromear con el despliegue de medios, lo que hizo que el Monarca, al saludar a Illa, le dijera que «esto no es lo habitual». Mientras que el titular del Gobierno catalán confesaba a la prensa estar muy contento de reunirse con el Jefe del Estado.

Tras posar ante los fotógrafos y las cámaras de televisión, Don Felipe y el presidente de la Generalitat se retiraron a una sala contigua para mantener el encuentro.

La reunión supone un gesto más

en la normalización de la relación entre la Jefatura del Estado y la Generalitat y muestra, según la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, «la recuperación de la normalidad institucional» en Cataluña.

Una normalidad que llega después del periodo en el que esta institución ha estado gobernada por los independentistas, que en los últimos años mostraron su rechazo a la Corona por la postura de Felipe VI hacia el desafío separatista.

El Rey ya estuvo con Illa el pasado 29 de agosto, dos semanas
después de su investidura como
nuevo presidente del Govern,
cuando Felipe VI visitó la Ciudad
Condal, una ocasión en la que le
dio la bienvenida en el saludo oficial, algo que los presidentes independentistas habían evitado.
Ocurrió durante su visita para la
Copa América de Vela y el encuentro entre ambos fue cordial,
tal y como se pudo comprobar en
las fotos tomadas aquella jornada
a ambos.

Se normaliza así la relación entre el Jefe del Estado y la Generalitat de Cataluña, después de que se rompiera con los sucesivos ejecutivos independentistas durante los últimos nueve años. En este tiempo, estos se negaron a mantener contacto con Felipe VI y la situación empeoró con el «procés» y la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017. Algo que no mejoró el firme discurso pronunciado por el Monarca dejando clara la postura de Felipe VI hacia el desafío separatista.

Fue en enero de 2013 la última vez que un presidente de la Generalitat acudió a la Zarzuela tras tomar posesión de su cargo, ocasión en la que Juan Carlos I se reunió con Artur Mas un mes después de su designación por el Parlament.

Dos años después, en julio de 2015, Felipe VI se entrevistó en Zarzuela con el entonces dirigente de CiU, Artur Mas, aunque fue en el marco de los contactos del Jefe del Estado con responsables de administraciones.

Los sucesores de Mas al frente de la Generalitat, Carles Puigdemont (2016-2017), Quim Torra (2018-2020) y Pere Aragonés (2021-2024), declinaron ser recibidos por el Rey, coincidiendo en una etapa política marcada por el desafío independentista.

## Perelló asume ante Reynders el reto de reformar la elección del CGPJ

La presidenta del Consejo garantiza que los nombramientos se harán «con plena independencia»

Ricardo Coarasa. MADRID

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, se comprometió ayer con el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, a impulsar «de inmediato» el informe sobre la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Una tarea para la que el órgano de gobierno de los jueces dispone de seis meses de plazo, según el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para la renovación, con casi seis años de retraso por el bloqueo político, del organismo constitucional.

El propio Reynders se encargó de matizar -tras reunirse con Perelló, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo- que esa modificación legal que reclama la Comisión Europea «no es una obligación», sino «una recomendación», informa Efe. Eso sí, hizo votos para que el CGPJ pueda presentar «distintas opciones» que propicien el consenso.

La disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, establece que el CGPJ debe elaborar «un informe con objeto de examinar los sistemas



Isabel Perelló, presidenta del Supremo y del CGPJ, con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders

europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales», conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, que garantice su independencia y una participación directa de jueces y magistrados. Un Consejo General del Poder Judicial «acorde con los mejores estándares europeos» cuyo modelo de nombramiento será posteriormente evaluado en el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea.

Esa propuesta, que pondrá a prueba el consenso del renovado CGPJ, se hará llegar al Gobierno, al Congreso y al Senado para que «se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales» (doce de los veinte).

Perelló, la primera mujer que preside el Tribunal Supremo en El comisario europeo matiza que el cambio legal es una «recomendación», no una «obligación»

El CGPJ dispone de seis meses de plazo para proponer a las Cortes la reforma del sistema de elección dos siglos, agradeció a Reynders su labor de mediación para la renovación del CGPJ y puso al corriente al comisario europeo de la marcha del proceso de reordenación de la institución.

En la reunión, en la que también participaron los vocales Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, los representantes del CGPJ destacaron que, en consonancia con lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, la elección de la presidencia del órgano de gobierno de los jueces se produjo «con plena independencia» y mediante la búsqueda de «los más amplios acuerdos y consensos», una línea de actuación que, recalcaron, se seguirá en adelante en el funcionamiento de la institución.

Por otro lado, la presidenta del CGPJ señaló que el más de centenar de nombramientos de la cúpula judicial pendientes -con especial incidencia en el Tribunal Supremo, con un tercio de sus plazas pendientes de cubrirse llevará a cabo, tal y como avanzó en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, «con plena transparencia e independencia» y atendiendo estrictamente a los principios de mérito y capacidad.

Además, Perelló destacó el «notable esfuerzo» realizado durante estos años por los magistrados del Tribunal Supremo, que ante el elevado número de vacantes-tras la reforma avalada por el PSOE y Podemos en marzo de 2021 que retiró al CGPJ las competencias para realizar nombramientos mientras siguiese en funciones, para forzar así al PP a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial- «han seguido prestando sus servicios redoblando el esfuerzo» para que la situación del alto tribunal no acarrease consecuencias más perniciosas para los ciudadanos.

#### Más facilidades, menos emisiones.

Con nuestro servicio Naturzero, podrás calcular las emisiones de CO<sub>2</sub> de tu negocio y reducirlas o compensarlas.



naturgy.com



#### L. Cuenca. MADRID

En plena polémica por el pacto entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, a cuenta de una financiación singular para Cataluña, y con la fuga de Carles Puigdemont como telón de fondo, el CIS de José Félix Tezanos arroja una nueva victoria del PSOE que aumenta su ventaja sobre el PP de Alberto Núñez Feijóo hasta en 4,7 puntos. En concreto, de celebrarse hoy elecciones, los socialistas lograrían el 33% de los votos, frente al 28,5% de los populares.

Sin embargo, hay que destacar que el despegue del PSOE se debe únicamente a la pérdida de apoyos que sufre el PP porque los socialistas solo ganan una décima respecto al voto estimado registrado en julio. Por otra parte, el sondeo apunta a una subida de 0,9 puntos de Vox respecto al anterior barómetro de julio, hasta conseguir el 13,1 por ciento, y una subida de Sumar de 1,2 puntos, al lograr el 7,8 por ciento.

Hay que insistir en que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre se realizó durante los primeros días del mes, cuando la financiación autonómica y el «cupo catalán» ponían en jaque al resto de comunidades autónomas. Pese a los intentos de Pedro Sánchez por apaciguar las críticas, tanto externas como internas, los líderes socialistas de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, reiteraron sus críticas al pacto con los independentistas de ERC. Mientras, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, convocaba a todos sus líderes autonómicos para trazar la estrategia de choque a seguir.

Y en otro orden de cosas, la encuesta también se enmarca dentro de la polémica por el caso Begoña Gómez, la crisis migratoria y las consecuencias de las elecciones venezolanas, que aún colean en nuestro país y que han provocado un conflicto diplomático con el Gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro, según este último barómetro del CIS.

En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena preocupación para los españoles a la primera. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado en ese tiempo de un 11,2 % registrado en el barómetro de junio a un 30,4 % en el de septiembre.

En el barómetro de julio, el CIS



## El CIS de Tezanos amplía a 4,7 puntos la ventaja del PSOE

El auge de los socialistas, pese a la crisis migratoria y el «cupo catalán», se debe únicamente a la pérdida de apoyos que sufre el PP

de Tezanos situó de nuevo en cabeza al PSOE, con un 32,9% de estimación de voto y aumentando hasta los 2,7 puntos su ventaja sobre el PP, al que calculaba un apoyo del 30,2%, medio punto menos que en junio.

La encuesta volvía a colocar a Vox como tercera fuerza nacional, con un 12,1%, mientras que Sumar continuaba su descenso pero se mantenía en la cuarta posición con un 6,6%. Finalmente, Podemos seguía mejorando y llegaba al 4%, pero también registraba un aumento de Se Acabó la Fiesta, que ascendía al 2,7%.

El incremento de la preocupación por la inmigración llega con la crisis migratoria agravada durante el verano y la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP para reparto de los menores migrantes que están llegando a Canarias.

El CIS arranca el cuestionario con una serie de preguntas específicas sobre la inmigración y las desigualdades en el mundo, y después pide a las personas entrevistadas que nombren los que considera los tres principales problemas del país. Así, el 96,6% considera que existen «muchas desigualdades» entre los países pobres y los ricos, el 54% cree que éstas son ahora mayores que hace tres décadas y el 77,8% se confiesa muy o bastante preocupado por esta situación. Además, el 87,3% asume que esas desigualdades son una de las causas que ex-



#### Comparecencias sobre el CIS para el mes de octubre

La Mesa de la Comisión de investigación del Senado sobre el CIS, en la que el PP cuenta con mayoría, ha establecido las primeras comparecencias para el 2 y el 3 de octubre, cuando están citados el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa y el presidente de GAD3, Narciso Michavila, según fuentes parlamentarias. Las siguientes comparecencias se producirán ya dos semanas después, el miércoles 16 de octubre y el 17 de octubre, cuando desfilarán por esta comisión de investigación sobre el CIS el catedrático de sociología Joaquín Arango y el expresidente del organismo Cristóbal Torres. Así lo aprobó la Mesa de la comisión de investigación en su reunión de ayer, que dio luz verde a las primeras comparecencias después de que hace dos semanas decidiera aprobar el plan de trabajo propuesto por el PP para analizar la etapa de José Félix Tezanos al frente del CIS.

Inmigrantes ayer en la playa de La Garia, en Arrieta (Las Palmas)

plican el aumento de la inmigración en España y un 72,2% es partidario de que se hagan «más esfuerzos para ayudar a desarrollarse a los países más pobres», frente al 21,8% que se muestra en contra de trabajar en esa línea. Hace un año la inmigración apenabas recababa un 5,7% y ahora vuelve alos niveles que registró en 2007, pero aún está lejos de su récord, el 59,2% de septiembre de 2006, cuando estalló aquella «crisis de los cayucos» durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Si desglosamos la preocupación de los españoles en función de lo que votó en las últimas elecciones generales, la inmigración se sitúa como el principal problema para España, según el CIS, no solo para los votantes de Coalición Canaria (83,7%), Vox(58,4%), PNV(38,8%),

PP(36,6), Junts(34,1) o UPN(33,33). Sino también para los votantes socialistas, con un 23,7%.

Mientras que para los socios habituales del PSOE, sitúan otras cuestiones como el principal problema para sus votantes. En el caso de Sumar, la vivienda (33,8%), para los de ERC los problemas políticos (27,2%) o las desigualdades para los fieles de Bildu con un 29,5%. Tras los problemas políticos (20,6%) y el paro (20,1%), la cuarta plaza de la tabla general es para la crisis económica con el mismo 19,8% de julio. Le siguen la categoría «desigualdades, incluida la de género, las diferencias de clases y la pobreza», que pasa de la novena a la quinta posición al subir casi siete puntos, hasta el 16,1%, y la vivienda que aumenta cerca de dos puntos y se coloca con un 15,4%.

## La Fiscalía pide suspender el protocolo de Canarias

Recurre al TSJ canario las nuevas directrices de Clavijo para la acogida de menores extranjeros por vulneración de derechos

Álvaro Olloqui. MADRID

La Fiscalía Superior de Canarias ha presentado esta mañana un recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en contra del protocolo autonómico de recepción de menores extranjeros inmigrantes no acompañados que ha aprobado recientemente el Gobierno canario.

El Ministerio Fiscal reclama así a los tribunales que se suspenda de forma inmediata la aplicación

del protocolo de actuación impulsado por el Ejecutivo regional de Fernando Clavijo para hacer frente al importante flujo de menores de edad extranjeros que llegan ilegalmente a sus costas.

Le acusan de vulnerar con este los derechos fundamentales de los menores que llegan en cayucos porque supone no acoger a los menores extranjeros que no hayan sido previamente identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, ostenten una ubicación o asignación individualizada en base a una resolución administrativa del Estado y les

hayan sido entregados por las autoridades estatales.

La directriz implica también a las ONG y a los funcionarios autonómicos que trabajan en materia de inmigración, y exige que los menores también estén inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, conocido como el Rmena.

Un derecho que, defiende el Ministerio Público de estas islas, está plenamente reconocido en el artículo 14 de nuestra Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, pero que también implica el derecho fundamental a la integridad moral que se recoge en el artículo 15 del texto constitucional.

En este recurso, el Ministerio Fiscal solicita al Alto Tribunal de Canarias que ordene como medida cautelarísima el decaimiento de la aplicación del protocolo porque, sostiene, supone la ausencia de atención inmediata los menores que llegan en «situación de desamparo patente» desde el mar, subidos a embarcaciones, a las costas de las Islas Canarias.

Ahora, el TSJ de Canarias tendrá que decidir si admite el recurso y aplica la suspensión del protocolo y, de llegar a hacerlo, la administración canaria podrá plantear alegaciones que llevarán al tribunal a decidir si mantiene o no la medida cautelar que haría decaer la vigencia del nuevo proceso de acogida.

Este nuevo paso de la Fiscalía tiene lugar después de que la fiscal general superior de Canarias, María Farnés Martínez, advirtiese al Ejecutivo de Coalición Canaria, PP y Agrupación Herreña Independiente de que el reglamento podría implicar responsabilidades penales por un delito de abandono de menores al entender que impone limitaciones a la asunción de la tutela por parte de la administración insular de aquellos menores extranjeros no



El presidente canario, junto al vicepresidente europeo Margaritis Schinas

El Ministerio Fiscal asegura que supone no atender a los menores que llegan «desamparados»

Considera que vulnera los derechos a la igualdad y la integridad moral de los inmigrantes acompañados que no cesan de llegar al archipiélago en plena crisis migratoria.

Clavijo mostró este pasado domingo su desacuerdo con que el Ministerio Fiscal «atosigue» a su Gobierno ya que, como viene defendiendo, el protocolo de la discordia es un desarrollo de otro, de carácter estatal, que se aprobó en el año 2014.

También señaló al Gobierno por amenazarles con llevar su medida al Tribunal Constitucional, cuando la Administración central es la que tiene la «responsabilidad de vigilar la frontera y regular el flujo migratorio» al ser competencia exclusiva suya, y no les están trasladando, apuntó, ni una sola «propuesta, solución, ni colaboración». En la actualidad hay 5.600 menores en Canarias.

condiciones de especificar «porqué se decidió la adjudicación de con-

En el informe en el que analiza

esos requerimientos de información a Interior, la UCO señala que en esa reunión el Ministerio que

dirigía Ábalos «puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto de material sanitario» dado que otros ministerios,

ante la imposibilidad de conseguir

mascarillas, «decidieron acudir a

los proveedores seleccionados»

por Transportes. De hecho, Bel-

mar afirmó que «existía un acta de

dicha reunión interministerial», e

incluso llegó a mostrar a los agen-

tes «un documento de texto en la

pantalla del ordenador» aunque

«no dejó a estos leer su conteni-

tratos a soluciones de Gestión».

### «Caso Koldo»: el juez indaga en la cumbre entre Interior y Transportes

Un ex alto cargo de Interior que declara hoy se refirió a esa reunión y luego la negó

Ricardo Coarasa, MADRID

Tras plantar ayer al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -supuestamente por una confusión sobre la fecha de su comparecencia- el ex alto cargo del Ministerio del Interior Daniel Belmar testifica hoy ante el instructor del «caso Koldo» -también lo hará el

exjefe de Personal de Adif Michaux Miranda, aunque en su caso como imputado-, al que deberá aclarar si se produjo una reunión interministerial entre los ministerios de Transportes e Interior en la que el departamento que entonces dirigía José Luis Ábalos puso sobre la mesa la propuesta de Soluciones de Gestión, la empresa de la «trama Koldo», como adjudicataria de

los contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia.

Fue el propio Belmar quien se refirió a esa cumbre entre los dos ministerios cuando la Guardia Civil se personó por orden judicial el 26 de mayo de 2022 en las dependencias de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad del Ministerio de Interior preguntando gún consta en un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO), Belmar aseguró que la Dirección General de Coordinación y Estudios, tras mantener una reunión interministerial con otros departamentos, «coordinó» las empresas que se postulaban como proveedoras de material sanitario. Los asistentes a esa cumbre, por tanto, estaban en

por el contrato bajo sospecha. Se-

do», de lo que se levantó acta. Sin embargo, en su posterior declaración como testigo en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) el pasado 21 de febrero, el ex alto cargo de Interior negó la mayor y dijo no saber nada sobre esa cumbre, ni si desde Transportes se acordó el suministro en beneficio de Soluciones de Gestión -que terminó resultando adjudicataria de contratos para el suministro de mascarillas por valor de más de 50 millones de eurosporque «no estuvo en ninguna reunión con ese ministerio donde se tomaran esas decisiones».

La Guardia Civil no localizó entre la documentación aportada por el testigo «ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el Ministerio de Interior decidió contratar» ala empresa de la «trama Koldo», ni tampoco papel alguno «que haga referencia a las referidas comunicaciones con el Ministerio de Fomento o cualquier reunión en la que se decidieran las empresas proveedoras de material sanitario». Hoy, el comisario jubilado tendrála oportunidad de aclararlo.



El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha intentado personarse sin éxito en la causa como perjudicado

### Baleares avala la nulidad del contrato de Armengol con la trama

El Consejo Consultivo respalda reclamar a Soluciones los 3,7 millones que se le pagó

L.R. MADRID

El Consejo Consultivo de Baleares ha avalado que el Servicio de Salud autonómico haya declarado nula la compra de mascarillas por 3,7 millones de euros en marzo de 2020 por parte del Govern que presidía Francina Armengol a la empresa Soluciones de Gestión, que investiga la Audiencia Nacional en el «caso Koldo».

El órgano ha emitido un dictamen favorable por falta de capacidad de la empresa contratada para suministrar las mascarillas y la carencia de «solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».

La Conselleria de Salud inició el pasado marzo la declaración de nulidad del contrato para reclamar a la empresa los 3,7 millones de euros abonados por unas mascarillas que nunca se utilizaron.

El dictamen favorable se acompaña de un voto particular disconforme de los consejeros Antonio Diéguezy Maria Ballester, que discrepan del criterio mayoritario por una cuestión técnica: alegan un «error de planteamiento» porque no se plantea la nulidad del contrato de suministro, sino la nulidad por la que se declara de emergencia la tramitación.

En agosto de 2023, con el PP al frente del Ejecutivo autonómico, el Servicio de Salud incoó un procedimiento de resolución parcial del contrato de emergencia por «incumplimiento culpable de la contratista», al que se reclamaron 2.626.584 euros, por la diferencia de precio entre las mascarillas tipo KN95/FFP2 solicitadas y las mascarillas quirúrgicas entregadas.

La declaración de nulidad se adoptó después de que la administración sanitaria desistiera del primer expediente de reclamación por 2,6 millones que ya se había tramitado porque las mascarillas suministradas no respondían a lo contratado. Alegaron para desistir la dificultad que prosperase el expediente a causa de que el Govern anterior había emitido un certificado de conformidad con el envío recibido en agosto de 2020.

La empresa se opuso a la nulidad del contrato porque se acordó «cuatro años después, tras dejar que las mascarillas sean inservibles por caducidad», y defendió que cumplía con los requisitos de solvencia económica.

Según el Consejo Consultivo, el Servicio de Salud ha dado cumplimiento a los trámites para una revisión de oficio del contrato. Concluye que en el momento de la adjudicación, la contratista no tenía «la capacidad de obrar exigible para realizar la suministración por no ser su actividad normal».



COLABORAN:













Algunos de los participantes en el I Congreso UNIE Universidad celebrado en la sede de LA RAZÓN

#### Fernando Cancio. MADRID

Bajo el título «Nuevos retos jurídicos de la Defensa y la Seguridad», la sede del diario LA RA-ZÓN acogió ayer la primera jornada del I Congreso Internacional sobre este asunto organizado por UNIE Universidad. Un foro en el que líderes y expertos de primera línea abordan, hasta hoy, los desafíos más apremiantes relativos a la materia. En él, se busca ofrecer un análisis exhaustivo del marco normativo que rige las contrataciones en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, poniendo especial énfasis en el cumplimiento normativo y la regulación en los ámbitos de Defensa y Seguridad, incluyendo el control de las exportaciones de materiales de defensa o las inversiones extranjeras y privadas en el sector.

El evento fue inaugurado por el rector de UNIE, Segundo Píriz Durán, y el secretario general de

### Universidad y Derecho, piezas clave ante los retos en Seguridad y Defensa

Expertos y mandos militares analizan en LA RAZÓN los desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas Armadas, tanto en el marco operativo como en el jurídico

Política de Defensa (Segenpol), almirante Juan Francisco Martínez Núñez, quienes coincidieron en que «la Defensa y la Seguridad implican a toda la sociedad porque los riesgos y amenazas nos afectan a todos». De ahí que Píriz hiciera hincapié en que, en estos ámbitos, es necesario «aunar múltiples esfuerzos, que van desde tener unas Fuerzas Armadas modernas, preparadas y muy internacionales hasta la intervención de una industria vertebradora de nuevas capacidades». Todo ello, sin olvidar el «relevante papel» que puede desempeñar la Universidad. Y también el Derecho, el cual «no puede quedar al margen de ninguna manifestación social», pues «con sus normas, termina por regular aquellos comportamientos en los que intervienen intereses contrapuestos», enfatizó.

«Pocos campos hay más sensibles de regulación que los relacionados con la Defensa y la Seguridad», señaló, añadiendo que «se trata de perfilar jurídicamente conductas y comportamientos que, de manera directa o indirecta, garantizan la subsistencia de una sociedad y el respeto a los derechos fundamentales de sus integrantes».

#### «Meros espectadores»

Por todo ello, recalcó que «la Universidad y el Derecho no deben quedar reducidos al papel de meros espectadores de los retos que la Defensa y la Seguridad plantean», sentenció Píriz, destacando el «considerable reto» que supone combinar mundos tan diferentes.

Por su parte, el almirante Martínez Núñez comenzó señalando que acometer y hacer frente a los

### Los desafíos de España: de África a los problemas de personal

Además de tener «una capacidad militar potente y voluntad política para usarla», es necesario adaptar aspectos normativos

F. C. MADRID

Uno de los debates más destacados de ayer fue el de los «Retos actuales de la Defensa y la Seguridad», en el que se pusieron sobre la mesa los desafíos, nacionales e internacionales, derivados de la inestabilidad mundial y de los cambios geopolíticos. Tres fueron los ponentes que participaron: el teniente general en la reserva Fernando García González-Valerio, ex jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON); el almirante en la reserva Juan Rodríguez Garat, ex segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada, y Luis Gabriel González Rodríguez, presidente de la Sección de Derecho Militar y de Seguridad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Todos coincidieron en la necesidad de que tantolas Fuerzas Armadas-y su industria- como las normas que las

regulan se adapten a los constantes y rápidos cambios.

El primero en tomar la palabra fue el teniente general González-Valerio, quien destacó «la incertidumbre del momento en ese entorno volátil y complejo en el que nos encontramos». En este sentido, pese a que los más destacados serían los conflictos de Ucrania o Gaza, dejó claro que «también tenemos muchísimos problemas». «Nosotros tenemos nuestro patio trasero, África, que es un problema por todos los problemas de insegu-

ridad, trafico de armas, de personas, inestabilidad, falta de oportunidades...». Pero, en general, hizo hincapié en que «tenemos varios posibles conflictos en ciernes».

Así, se refirió a la «crisis del orden liberal internacional», con la que «se ha acabado el dominio norteamericano y hay naciones, como China o Rusia, que quieren recuperar su antiguo poder». O al «auge de potencias regionales, como la India, con un competidor tremendo como China». «O Irán, que esta en lo que llamamos el "eje del mal", apoyando a Hizbulá, Hamás o Rusia». Sin olvidarse, entre muchos otros, de las «potencias regionales emergentes, como Marruecos, «que está incrementando su esfera de influencia».

«Antiguamente, o estabas en un lado, el occidental, o eras neutral. Ahora, hay naciones que están en uno, otras que están totalmente enfrente y otras que tienen cierta ambigüedad, como la India, que tiende la mano a occidente y hace negocios con Rusia»

A partir de esta radiografía, el teniente general se centró en cómo afecta esta realidad a las Fuerzas Armadas españolas para lo que

pueda venir. «Tenemos que preparar la fuerza futura, lo que requiere muchos años de obtención de capacidades, y la preparación del personal, algo que no se improvisa deundíaparaotro». «Tenemosque hacer un ejercicio de prospectiva para decir qué Fuerzas Armadas vamos a necesitar, qué recursos económicos vamos a disponer, qué tecnología...». Y, sobre todo, el personal, «que cada vez tiene que ser más tecnificado, más comprometido y mejor preparado». E hizo un inciso para remarcar «los problemas de reclutamiento».

También quiso dejar claro que «el concepto de la disuasión ha vuelto para quedarse». Y citó tres claves en este sentido. La primera, contar con «una capacidad militar muy potente y tecnológicamente muy avanzada». En segundo lugar, «voluntad política de empleo, independientemente del color del Gobierno». Y la tercera, «una estrategia de comunicación para que el potencial adversario sepa que tenemos las capacidades y la voluntad política de emplearlas».

Por su parte, Rodríguez Garat puso el foco en el personal ante un «escenario que ha cambiado», porque han vuelto las «guerras largas y de alta intensidad».

«En este momento, las unidades militares, y desde luego los buques de guerra, cubren sus plantillas con la misma normativa en la práctica con la que se cubren las de los funcionarios de cualquier oficina de la Administración», en referencia a aspectos como la conciliación: «Eso era aceptable en escenarios de baja intensidad, pero no lo será en una guerra del futuro».

Al mismo tiempo, en la línea de esos conflictos de alta intensidad, hizo referencia a otro «problema jurídico»: el de la reserva. «España no tiene resuelto ese problema que empieza a preocupar más con la perspectiva de una guerra larga».

Por último, planteó otro reto: que «los valores del soldado del futuro están muchas veces en contraposición con las normas laborales que ha aprobado el Gobierno para todos los profesionales». Esto es, «disciplina o disponibilidad», algo que «es un desafío jurídico» a abordar.

Para cerrar el debate, Luis Gabriel González se centró en la necesaria relación entre la Abogacía y la Seguridad. Incidió en que «los abogados cumplimos una faceta importante desde el punto de vista de la jurisdicción militar» y que «cada vez hay más gente que quiere participar en distintas posiciones en estos temas».

Por ello, abogó por una mayor relación entre la Abogacía y la industria de Defensa, un «ámbito muy especializado y complejo» en el que «podríamos colaborar».



Los ponentes en el debate sobre «Retos actuales de la Defensa y la Seguridad»

nuevos retos que afronta la Defensa (ciberespacio, inteligencia artificial...) «no lo podemos hacer solos, necesitamos cada vez más ayuda desde la Ciencia, la técnica o la Universidad».

Tras enfatizar que «asistimos a un auge del interés por las cuestiones de Defensa», algo que es una «noticia positiva porque la Cultura de Defensa es la primera fortaleza de un país», señaló que «la sociedad ha percibido, en crisis como la pandemia del coronavirus, el volcán o Filomena, esa capacidad y sentido de servicio» de los militares.

En este punto, quiso poner de relieve la necesidad de contar con un sector industrial «potente», pues es «tractor de conocimiento, de tecnología...». «No se puede tener una defensa creíble sin un sector industrial potente», dijo.

Para el Segenpol, este auge del interés de la sociedad por las cuestiones de la Defensa tiene el problema de que puede ser algo «efímero», poniendo por ello en valor la importancia de la Universidad, porque «enseña a los líderes de opinión» y crea «debate entre los que pueden hacer que esta conciencia de Defensa no se quede en algo pasajero».

También se refirió a los principales conflictos actuales en el mundo (como el de Ucrania o el de Gaza), que «cada vez son más crueles y están más cerca», lo que aumenta la «incertidumbre y la preocupación social». «Tenemos un mundo convulso en cuanto a

#### Los debates de hoy

los expertos tratarán, entre otros temas, el marco legal en las labores de Inteligencia o la privacidad, la seguridad y la ciberseguridad. También se hablará de industria de Defensa, de consorcios o de la Sala V del Tribunal Supremo.

la situación internacional y en cuanto a las normas del Derecho», afirmó poniendo como ejemplo de esto último la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Taly como apuntó, este conflicto «conmociona nuestros pilares de Seguridad y Defensa en Europa», que estaban basados en los acuerdos de Helsinki de 1975, cuyo espíritu decía que 'las fronteras no se tocan, ni siquiera Olivenza, por cierto», añadió en tono irónico tras la reclamación del ministro de Defensa de Portugal de dicha ciudad española.

En cuanto a Gaza, el almirante incidió en que, allí, «el odio parece que se abre camino». «En Gaza, una democracia avanzada ha dado una respuesta que no es proporcional al Derecho internacional que defendíamos».

#### «Fuerza y diálogo»

De esta forma, el Segenpol aseguró que la Defensa se basa en dos contrapuntos: «La fuerza» y «la mano tendida». «La fuerza sin diálogo es impositiva, opresiva y no es capaz de alcanzar su objetivo. Y el diálogo sin fuerza no tiene credibilidad. Es el difícil equilibrio con el que hay que jugar» sentenció.

Por ello, ante los retos, amenazas y nuevos campos de batalla que se abren, el almirante concluyó reiterando una vez más la importancia del «debate, del mundo universitario y del mundo de la jurisprudencia» para que «nos transmita formas de actuar».

#### Escalada en Oriente Medio 😥



▶Sabotajes Al menos nueve muertos y más de 300 heridos en una segunda cadena de explosiones en «walkie-talkies» en los feudos de la milicia proiraní

### Israel y Hizbulá arrastran a Líbano hacia la guerra



Antonio Navarro BEIRUT SERVICIO ESPECIAL

n un ataque casi idéntico del de la víspera, Hizbulá recibió en la tarde de ayer un nuevo golpe en sus feudos libaneses. Si el martes fueron «buscas» con los que los miembros de la división militar de Hizbulá se comunican, ayer estallaron centenares de «walkie-talkies» en toda la geografía de Líbano, desde el valle de la Bekaa, en el este y límites con Siria, hasta el sur pasando por los suburbios del sur de la capital. La organización no tiene dudas de que Israel, que no ha confirmado los sabotajes, está detrás de la mayor falla de comunicación de la organización proiraní desde su fundación en 1982 a instancias de Irán. El 29 de julio, Hizbulá había sufrido otro duro revés al ver cómo un dron dirigido por Tel Aviv asesinaba en su refugio en el barrio de Dahiyeh, al sur de Beirut, al «número dos» de la organización, Fuad Shukr.

El balance de la segunda oleada de explosiones en dispositivos de comunicación de Hizbulá era al menos de nueve muertos y de al menos 300 heridos repartidos en los tres feudos chiíes del sur y el este de este pequeño país de 10.000 kilómetros, además del bastión de Dahiyeh en los suburbios meridionales de Beirut. Solo en el valle de la Bekaa perdieron la vida tres miembros de Hizbulá.

En la víspera, la cadena de explosiones en «buscas» en posesión de miembros de la organización chií se cobraba 12 vidas, dos de ellas de niños, y dejaba en torno a 3.000 heridos, de los cuales dos centenares se encuentran en estado grave o muy grave. El ataque atribuido a Israel provocó escenas de caos en las calles de la capital, cuyos hospitales se vieron desbordados por la llegada de los numerosos heridos.

La población libanesa, consciente de que su voluntad no cuenta en esta guerra que libran desde octubre Hizbulá, erigida en vanguardia del «eje de la resistencia» comandado por Teherán, y las Fuerzas de Defensa de Israel, se resigna ante lo que pueda venir. En las últimas jornadas, desde el Gobierno israelí -y, de manera particular, la jefatura del Ejecutivo- se venía anticipando una acción que «cambiará el equilibrio de fuerzas en el sur de Líbano», en alusión a la retirada de Hizbulá de la zona y el regreso de la población del norte de Israel a sus hogares tras verse obligada a salir de ellos.

Finalmente, y de la manera menos esperada, Israel ha cumplido su amenaza golpeando primero en una acción con alto grado de simbolismo: no ha hecho falta que sus tropas penetren en suelo libanés para burlar el sistema de seguridad de Hizbulá. Los miembros

de la rama militar de la organización -que EE UU y la UE consideran terrorista- había dejado de usar teléfonos inteligentes con idea de evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas por la Inteligencia de Israel. La vuelta al «modo analógico» ha sido letal para muchos de sus soldados.

Nadie es capaz de vislumbrar qué pasará en las próximas horas.

Las detonaciones se producen un día después del ataque simultáneo con miles de buscas a Hizbulá

La taiwanesa Gold Apollo niega haber fabricado los «buscas» y señala a una empresa húngara

Hasta ahora, a pesar de los golpes recibidos -la organización lleva sufriendo los bombardeos israelíes en el sur y el este desde hace casi un año-, Hizbulá ha sido incapaz de responder a Israel a la altura de las amenazas, pero podría estar preparando una acción militar a gran escala junto a su patrocinador iraní. Clave será en ese sentido el discurso previsto hoy jueves por el secretario general,

Hasan Nasrallah.

Además, Israel podría no darse por satisfecho con las acciones llevadas a cabo contra los depósitos de armas y lanzaderas de misiles de Hizbulá repartidos por el sur y este del país -además de con las dos tandas de sabotajes en sus dispositivos de comunicación-en los últimos días y podría estar preparando una nueva invasión terrestre en Líbano, como ya ocurriera en 2006, para forzar a Hizbulá a alejarse de la frontera.

La situación de alta tensión que se vive en Líbano está provocando también movimientos en el ámbito de las relaciones internacionales. El príncipe heredero Mohamed Bin Salman de Arabia Saudí anunció ayer en un discurso televisado que no establecerá relaciones oficiales con Israel -antes del 7 de octubre los esfuerzos diplomáticos de la Administración Biden estuvieron cerca de lograrlohasta que no exista un Estado palestino.

Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto reunirse mañana en Nueva York para abordar la crisis en Líbano tras la explosión de los dispositivos de comunicación.

Por otra parte, según recogía el diario libanés «L'Orient-Le Jour» citando una fuente cercana al Ministerio de Economía, el Gobierno alemán ha suspendido los permisos de exportación de armas hacia el Estado de Israel.



**Análisis** 

Un golpe maestro del Mosad Las explosiones de los dispositivos («buscas» y «walkie talkies») de Hizbulá ha puesto de manifiesto una brecha de seguridad, pero, a pesar de este golpe a la moral de la organización proiraní, esta sigue estando totalmente operativa. ¿Cómo puede ser la represalia de Hizbulá?

Es un golpe importante porque de las ciento de personas que han sido atacados, entre los muertos y heridos debe haber altos cargos de la organización una gran experiencia operativa. No obstante, la experiencia nos indica que cada vez que se elimina un comandante, este es reemplazado por el siguiente en la cadena de mando que suele ser una persona todavía más radicalizada. Las explosiones en cadena en los dispositivos de comunicación es una muestra de que Israel cuenta con una tecnología precisa con la que puede penetrar en los sistemas de comunicación de las unidades terroristas que viven en la clandestinidad o la semiclandestinidad. Dicho esto, no creo que esta acción vaya a tener un impacto en el conflicto soterrado entre Israel e Hizbulá.

Pero, ¿estamos más cerca de una guerra total entre Israel e Hizbulá?

Sí, estamos cada vez más cerca de un enfren-

tamiento directo entre el Ejército israelí e Hizbulá, pero esto no se debe a estas últimas acciones, sino a la escalada bélica que se ha intensificado a lo largo de este último año y que ha provocado el desplazamiento de 60.000 israelíes del norte de Israel. Al conflicto de Israel con Hamás se suma el de Hizbulá, una organización que no ha dejado de armarse y que cuenta con misiles que pueden alcanzar todo el territorio israelí. Y a estos dos frentes se suma un tercero, el de los hutíes yemeníes que utilizan la guerra de Gaza como una excusa para aumentar su influencia regional y practicar la piratería mientras bloLA RAZÓN . Jueves. 19 de septiembre de 2024



#### EE UU niega que estuviera al tanto del ataque

El secretario de Estado, Antony Blinken, subrayó ayer que EE UU no tenía constancia alguna del ataque coordinado contra miles de dispositivos buscapersona del partidomilicia Hizbulá, del que tanto este grupo como las autoridades libanesas han responsabilizado a Israel. «No lo sabíamos ni estamos implicados en estos incidentes», dijo Blinken desde Egipto. El jefe de la diplomacia norteamericana sí que instó a «todas las partes» a evitar «cualquier paso que pueda suponer una escalada en el conflicto» de Gaza, algo sobre lo que ha querido ser «muy claro» en una comparecencia junto a su homólogo egipcio, Badr Abdelatti. El ministro de Exteriores de Egipto condenó de manera rotunda los ataques contra «buscas» y advirtió del riesgo de que todo Oriente Medio se encamine «a una guerra regional total». Egipto, señaló, «está en contra de cualquier acción unilateral que pueda atacar la soberanía de Líbano».

Milicianos de Hizbulá llevan los ataúdes de tres miembros muertos el martes

quean el acceso al canal de Suez y encarecen el comercio mundial.

#### Teniendo en cuenta la dependencia de Hizbulá de Irán, ¿hasta qué punto Teherán supervisará la respuesta?

Si bien quien está detrás del conflicto es Irán y el régimen de los ayatolás con sus estructuras como la Guardia Revolucionaria iraní, Hizbulá tiene más autonomía que Hamás por la complejidad del entramado político libanés. Hizbulá tiene que medir sus acciones para no alterar los frágiles equilibrios sectarios de la sociedad libanesa. Si Hizbulá arrastra a Líbano a una guerra directa con Israel, esto podría volverse en su contra. La sociedad libanesa sigue todavía muy desgastada por la guerra civil delos años 80 y en los 90. Hace cuatro años, la explosión en el puerto de Beirut fue un símbolo de la corrupción y de la inoperancia que reina en el país. Líbano es un Estado fallido con constantes cortes de luzy de agua. La respues-

ta que puedan manifestar los libaneses no militantes de Hizbulá en contra del conflicto es importante. Hizbulá sabe que tiene que cuidar estos equilibriosyesohaceque no considerarse como una simple marioneta de Irán.

El nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, está interesado en recuperar el acuerdo nuclear y levantar las sanciones. ¿Esta coyuntura puede jugar a favor de Israel?

Un éxito de los espías

israelíes que no repara

la herida del 7-0

El presidente iraní juega un papel secundario en el sistema político de Irán. El poder real está en manos de los ayatolás y de la Guardia Revolucionaria iraní. Si se recupera la retórica del diálogo es parte del juego que se viene produciendo desde 2015. Hay un relato de negociación, pero en realidad nunca se cesan las hostilidades. En Irán, toda la clase dominante ha trabajado a favor de su programa nuclear desde la década de los 80. Occidente se volvería a equivocar si vuelve a creer en una negociación para detener el enriquecimiento de uranio. El diálogo es una estrategia de Irán para comprar tiempo.

Adrian Krupnik es doctor en Historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv **20** INTERNACIONAL

#### Escalada en Oriente Medio 🖘



#### Antonio Navarro. BEIRUT

Es la pregunta que todos se hacen en el país levantino después de los dos golpes del Mosad a la seguridad de Hizbulá: ¿cómo ha podido la Inteligencia israelí llevar a cabo las dos cadenas de sabotajes en forma de explosiones sincronizadas en los sistemas defensivos de la organización chií? ¿Cómo ha podido Israel burlar el «modo analógico» de Hizbulá después de dejar de emplear teléfonos inteligentes como medida de protección?

Dos son las principales hipótesis que explican lo sucedido en apenas 24 horas en el sur del país, el valle de la Bekaay el feudo de Hizbulá, Dahiyeh, en los suburbios meridionales de Beirut. Dos posibilidades que avalan parcialmente fuentes de la Inteligencia israelí, según recogían ayer medios como «Haaretz»: o bien el Mosad suministró «buscas» y «walkie-talkies» que llevaban en su interior cargas explosivas -la hipótesis más plausible-, o los servicios israelíes lograron hacer explotar los aparatos a través de la intervención remota -calentándolas hasta hacerlas estallar- de sus baterías.

Por su parte, una fuente de seguridad libanesa en condición de anonimato aseveraba en declaraciones a la agencia Afp que los «buscas» estaban programados para explotar, pues contenían materiales explosivos colocados junto a las baterías. El propio diario israelí «Haaretz» avalaba más tarde que Hizbulá adquirió baterías pirateadas hace aproximadamente dos semanas.

Ayer, la sociedad taiwanesa Gold Apollo, a la que se atribuyó en un primer momento la fabricación de los «buscas», negó su implicación y vinculó el modelo implicado en el ataque a la firma BAC Consulting, una sociedad con sede en Budapest. Por su parte, el Gobierno de Viktor Orban salía en la tarde de ayer al paso de la información de que los «buscas» en posesión de los miembros de Hizbulá habían pasado por suelo húngaro para negarlo en un comunicado. «Las autoridades húngaras constatan que la empresa en cuestión es una sociedad intermediaria de negocio que ni cuenta con sede de fabricación ni otra sede de operaciones en Hungría», aseveró el portavoz del Ejecutivo.

La falla de seguridad obligó además al operador público encargado de gestionar la telefonía e internetfijos en Líbano, Ogero, a aclarar que no sufrieron «ninguna violación de su red nacional por parte del enemigo [en referencia a Is-

### Dispositivos analógicos con una carga explosiva en las baterías

Hizbulá adquirió recargas pirateadas hace dos semanas y el temor a un chivatazo hizo que Israel adelantase su ataque en serie



Imagen de los restos de un dispositivo detonado en Beirut

rael]». «Nuestros equipos técnicos trabajan 24 horas sobre 24 para proteger la red nacional», añadían los responsables de la sociedad en un mensaje en la red social X.

Por otra parte, el medio especializado «Al Monitor» reveló en la tarde de ayer citando fuentes regionales de Inteligencia que Israel se vio obligado a llevar a cabo la explosión de los dispositivos antes de lo previsto porque dos miemla acción de sabotaje. Si el martes fueron «buscas», ayer fueron «walkie-talkies», otro método analógico de comunicación cuyo empleo le ha costado caro a centenares de miembros de la organización proiraní. Una fuente familiarizada con el caso y citada por la cadena estadounidense CNN revelaba que solo en el sur de Beiruty la provincia meridional de Líbano se pro-

bros de Hizbulá habían detectado

Taiwán niega que los «buscas» se hayan fabricado en la isla y asegura que son de una empresa húngara dujeron ayer entre 15 y 20 explosiones de estos aparatos. De acuerdo con la misma fuente, los «walkie-talkies» son menos utilizados que los «buscas» que explotaron en la tarde del martes, pues solo se les proporcionan a las personas que organizan reuniones multitudinarias como los funerales -los hubo ayer en varios municipios libaneses- o las manifestaciones.

Una fuente médica explicó a este diario que algunos de los heridos por las explosiones del martes habrían perdido la visión en los ojos o una parte de ella. Entre los afectados estaría el embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, que resultó herido durante el ataque coordinado. Al parecer, antes de la explosión de los dispositivos se produjo una señal o sonido de mensajería que hizo que algunos de los señalados acercasen su cara a la pantalla. Entonces, en el momento en el que tenían el «busca» en la cara para leer el supuesto texto, se habría producido la sorprendente explosión. A otros heridos, la explosión les afectó a las piernas porque tenían el aparato rudimentario en el bolsillo de los pantalones. Además el ministro de Salud Pública libanés, Firas Abiad, afirmó ayer que cerca de 300 personas heridas en las explosiones del martes se encuentran en estado crítico, mientras que cerca de 460 han sido sometidos a cirugías principalmente en las manos.

Poco después de la llegada de los heridos alos distintos centros hospitalarios de la capital ayer, medios locales informaban de la explosión de una suerte de motor en el interior de un coche situado en los aledaños del hospital de la Universidad Americana de Beirut, además del hecho de que miembros de Hizbulá han tratado de evitar que los periodistas hasta allí desplazados filmaran lo ocurrido. La milicia libanesa no ha confirmado el número de personas afectadas por las explosiones consecutivas en un intento de controlar la magnitud de los daños. Al cierre de esta edición, se desconocían las razones de la colocación del artefacto explosivo junto al citado centro hospitalario de la capital.

En espera del discurso de Hassan Nasrallah esta tarde -que podrá servir de orientación sobre la naturaleza y el momento elegido por Hizbulá para su supuesta respuesta-, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, aseveraba ayer que «nos encontramos en una nueva fase de la guerra» y que el «centro de gravedad» de la contienda «se desplaza hacia el norte» de Israel.

LA RAZÓN • Jueves. 19 de septiembre de 2024

INTERNACIONAL 21

## Escocia se aleja de la secesión diez años después del referéndum

El declive de los independentistas y la falta de apoyo popular impiden la celebración de un segundo plebiscito

Celia Maza, LONDRES

Fue a la salida de misa -donde se leyó una oración para «pedir a Dios que nos salve de opciones erróneas»- cuando Isabel II se acercó ante los parroquianos y recalcó: «Espero que la gente piense con mucho cuidado sobre su futuro». El hecho de que el entonces «premier» David Cameron tuviera que pedir auxilio a la mismísima reina demuestra hasta qué punto los independentistas estuvieron a punto de conseguir su sueño. Aunque finalmente el 55,3% de los escoceses terminaron votando a favor de la permanencia en Reino Unido. Se cumplen ahora diez años del histórico plebiscito de septiembre de 2014 -pactado con el Gobierno central- donde los escoceses tuvieron la oportunidad de elegir su destino.

En un más que discreto acto celebrado ayer en Edimburgo para marcar el aniversario, el responsable del Ejecutivo escocés y líder del SNP, John Swinney, recalcó que Escocia «está ahora más cerca de lograr la independencia» porque el referéndum llevó a Holyrood a obtener más poderes que han demostrado su capacidad para tener un «impacto positivo» en las vidas de los escoceses. «Nunca he estado más convencido», señaló, citando la «dura realidad del control de Westminster».

Diez años después, el apoyo a la secesión no ha cambiado. El 44% de los escoceses votaría hoy a favor de abandonar Reino Unido, según la encuesta de YouGov, casi el mismo porcentaje (45%) que votó por el «sí» en 2014. Sin embargo, los nacionalistas no cuentan con estrategia, líderes carismáticos ni entusiasmo.

El SNP sigue al frente del Ejecutivo de Edimburgo. Pero la máquina independentista lleva tiempo atascada. En la última década, han tenido cuatro líderes distintos (tres de ellos solo en los últimos dos años). En las elecciones generales

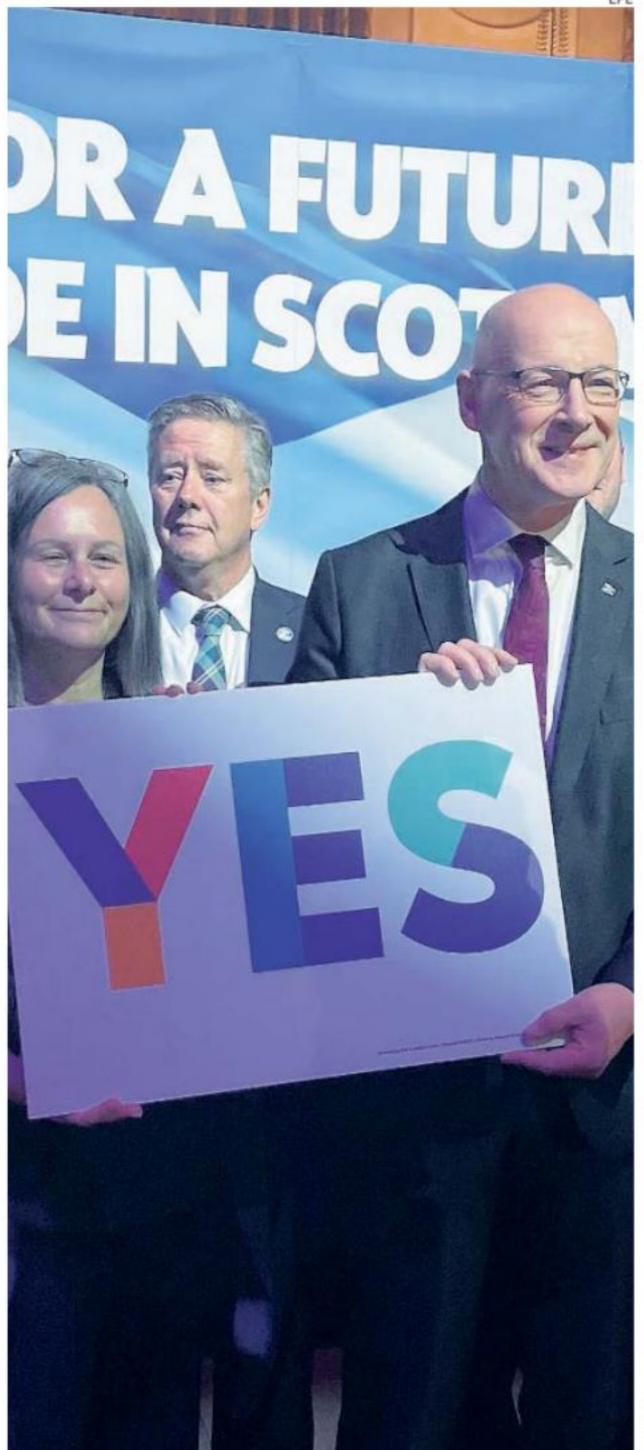

Claves

En un histórico referéndum celebrado el 18 de septiembre de 2014, el 55,3% de los escoceses votó a favor de permanecer en Reino Unido.

Diez años después de la consulta, el independentismo no ha aumentado entre la población, que apoya un 44% de los escoceses.

El Partido Nacional Escocés (SNP) está sumido en una profunda crisis de liderazgo y salpicado por escándalos de corrupción. En la última década, tres primeros ministros se han sucedido en el poder. Tres en dos años.

Las elecciones británicas del 4 de julio mostraron que el SNP ya no es la fuerza hegemónica en Escocia: cayó de 43 a nueve escaños.

Los laboristas, que recuperaron su histórico feudo, esperan arrebatar el poder en Holyrood a los nacionalistas en las elecciones regionales de 2026.

La atención sanitaria sufre listas de espera cada vez más largas. Y el rendimiento escolar está muy por detrás del de Inglaterra.

El ministro principal de Escocia, John Swinney, ayer, en Edimburgo

Los nacionalistas del SNP no cuentan con estrategia, líderes carismáticos ni entusiasmo de julio, cayeron de 43 a nueve escaños. La formación, que tras la derrota en la consulta alcanzó un número récord de afiliados (más de 100.000), ha sufrido ahora un éxodo a favor del laborismo, que podría poner fin a dos décadas de dominio nacionalista en el Parlamento de Holyrood en los comicios escoceses de 2026.

El otrora formidable dúo formado por Alex Salmond y Nicola Sturgeon está roto y más que enemistado. Ella ha sido detenida en un proceso donde su marido ha sido acusado de malversación de fondos. Él fue acusado de múltiples casos de conducta sexual inapropiada y ha formado un nuevo partido, Alba, que no hace otra cosa que dividir aún más el voto.

El considerado en su día «Braveheart del siglo XXI» organizó el sábado una marcha en la plaza George Square de Glasgow, convertido en 2014 en la mecapara los activistas. Pero a la cita apenas acudieron doscientas personas. «Todo lo que tenemos que hacer es reconfigurar el mobiliario político para que esa masa de apoyo al 'sí' encuentre una expresión política», recalcó. Salmond sigue apostando porque Escocia será independiente «en la próxima década». Pero solo el 47% del electorado cree realmente que verá en vida una Escocia independiente, frente al 74% que lo ve imposible.

Pese a que los independentistas aceptaron en su día que el referéndum de 2014 sería «único en una generación», consideran ahora que el Brexit ha cambiado por completo las reglas de juego, ya que una Escocia independiente aspiraría a ser miembro de la UE.

El problema es que han terminado atrapados en una cruenta guerra civil, sin lograr desarrollar un programa político coherente para llenar el enorme vacío de su razón de ser, fingiendo que una nueva consulta popular era inminente, cuando está claramente fuera de la agenda. Hay un obstáculo constitucional -en noviembre de 2022, el Supremo británico dictaminó que el Parlamento escocés no podía legislar para una votación sin el permiso de Westminster-yotro electoral -el apoyo a la independencia nunca ha logrado una mayoría sostenida del tipo que podría haber obligado al Gobierno central a acceder a sacar de nuevo las urnas-.

Y el descarrilamiento del SNP pone la puntilla. En mayo de 2021, se quedó a tan solo un escaño de la ansiada mayoría absoluta en las elecciones al Parlamento, pero el resultado siguió siendo considerado un triunfo histórico al conseguir su cuarto mandato consecutivo en Holyrood.

La radical postura tomada por la dirección del partido respecto a la identidad de género fue un punto de inflexión para marcar el inicio del fin. Fue precisamente esta cuestión lo que precipitó la renuncia de Sturgeon. La sucesora de Salmond, la que fuera estrella independentista, está investigada ahora por la Policía por la misteriosa donación de 667.000 libras (761.000 euros) para otro referéndum que nunca existió. Su marido Peter Murrell ya ha sido acusado formalmente por malversación.

22 INTERNACIONAL



### Merz afronta su primer examen electoral en Brandeburgo

El líder de la CDU será el candidato a canciller de los conservadores alemanes en 2025 tras el apoyo bávaro

#### Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

El líder de la Unión Cristianademócrata (CDU), Friedrich Merz, será el candidato conservador a canciller en las próximas elecciones generales de Alemania. «Vamos a estos comicios con la firme intención de recuperar la responsabilidad de liderazgo de nuestro país», aseguró. Para Merz, esto inicia una nueva etapa en su vida política. Ha esperado y trabajado para esto durante mucho tiempo así que, a partir de ahora, le queda un año por delante en el que, sin dejar de ser el líder de la oposición en el Bundestag, tendrá que demostrar que es capaz de gobernar a la Unión conservadora -la CDU y su socia histórica, la CSU de Baviera-, y que él es la persona adecuada para dirigirla. Será un difícil equilibrio entre el compromiso y la búsqueda del poder.

Su candidatura cuenta con un amplio apoyo dentro de la CDU. Así lo dejó claro Hendrik Wüst, presidente de Renania del Norte-Westfalia, en un comunicado de prensa. Algo que está dentro de la estrategia de Merz: aglutinar las diferentes facciones de la familia conservadora para lastrar el peso y el liderazgo del líder de la CSU y presidente de Baviera, Markus Söder, quien también luchó para alcanzar la candidatura a canciller. Ahora, con la decisión tomada, parece que la calma reina de nuevo en el seno de la Unión. No obstante, la elección no parece haber causado, por el momento, un gran entusiasmo, ni entre la población ni dentro del partido.

Las debilidades de Merz no solo son conocidas entre los dirigentes del partido: para algunos votantes, parece no estar a la altura de los tiempos. El hombre de 68 años no obtiene buenos resultados en las encuestas, especialmente entre las mujeres y los votantes jóvenes. Además, nunca ha ocupado un cargo gubernamental o, en el pasado, no siempre pareció seguro al afrontar las críticas, incluidas las que le llegaban desde su propia formación. Después de perder el poder en las elecciones de 2021 -las primeras sin Angela Merkel-, Merz reconstruyó la CDU como presidente y reorganizó su contenido con un programa que marcará la directriz de la próxima campaña electoral. Un programa que deja atrás la era Merkel y retorna a lo conservador. Desde esa posición, Merz se creció en su papel de

#### Empate entre los socialdemócratas y la ultraderecha

La región alemana de Brandeburgo, en el este del país, es escenario de un apretado pulso entre los socialdemócratas (SPD) del canciller Olaf Scholz, que podrían perder el poder por primera vez desde la reunificación, y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), antes de que el domingo se celebren allí elecciones regionales. Las de Brandeburgo son las terceras y últimas elecciones de este año en el este alemán, después de los comicios de Turingia y Sajonia del pasado 1 de septiembre, en los que los socialdemócratas y sus socios ecologistas y liberales de la coalición recibieron duros golpes.

Merz será el candidato de la CDU para la Cancillería

líder de la oposición y se benefició de temas tan candentes como las discusiones en torno a la migración, con las que trató de ganar puntos en base a sus sonados desacuerdos con el Gobierno. Ahora, deberá jugar ese doble rol: líder de la oposición y candidato a canciller. No será su única tarea. También tendrá que tantear diferentes combinaciones, ya que, aunque mejorase la estimación de voto, la Unión necesitará, al menos, un socio de coalición. Las encuestas lo sitúan actualmente en torno al 30%. Wüst y Daniel Günther, los presidentes de Renania del Norte-Westfalia y Schleswig-Holstein, son dos ejemplos que demuestran que una coalición con el partido de Los Verdes podría funcionar. «Hemos demostrado que podemos trabajar con los ecologistas, ya que, a diferencia del Gobierno de coalición, trabajamos juntos en proyectos», aseguró Günther. No obstante, esta no es una opción para el líder de la CSU. Desde la perspectiva bávara, ni Los Verdes, ni la ultra Alternativa para Alemania, ni la BSW (Alianza Sahra Wagenknecht) son una opción. Söder lo ha insistido en su posición varias veces. La cohesión de la que tanto se habla tendrá que medirse en función de esta cuestión, lo que podría convertirse en una prueba de estrés para la relación entre los partidos hermanos.

Mientras tanto, la CDU y el resto de fuerzas se enfrentan este fin de semana a una nueva prueba con las elecciones regionales de Brandeburgo, en las que la populista AFD se perfila como favorita. Sin embargo, la CDU espera continuar su tendencia ascendente en estos comicios y dar el golpe de gracia a los partidos que forman el Gobierno de coalición. En Potsdam, es el socio menor del Partido Socialdemócrata (SPD) en una coalición tripartita y, a estas alturas, las encuestas dejan igual al SPD y a la CDU. AfD sigue liderando las estimaciones y, en muchos lugares, la batalla se libra a tres bandas - entre el SPD, la AfD y la CDU-, y de ahí que la atención de los cristianodemócratas se centre casi exclusivamente en el SPD, que gobierna Brandeburgo desde 1990. Lo que está claro es que la formación de un futuro gobierno se avista compleja debido a la casi segura entrada de la BSW en el Parlamento estatal de Brandeburgo y la posible salida de Los Verdes, el Partido de Izquierda (Die Linke) o la formación de los Electores Libres.

LA RAZÓN • Jueves. 19 de septiembre de 2024

INTERNACIONAL 23

hombres negros tiene la intención

de apoyar a Trump, mientras que

otro sondeo de NYT/Siena encon-

tró que el 17 por ciento de los votantes negros en general apoyan

al republicano, con un 9 por cien-

to que aún se manifiesta indeciso.

La diferencia de género es signifi-

cativa. Dos tercios de las mujeres

negras (67 por ciento) apoyan a Harris, pero entre los hombres ne-

gros menores de 50 años el apoyo

a Harris cae al 49 por ciento. Esta

encuesta, sin embargo, se realizó a principios de agosto, antes de la

convención demócrata y del de-

bate presidencial de esta semana, así que no está muy claro si la per-

Si vamos más atrás, en 2020,

aproximadamente el 90 por ciento

de los votantes negros apoyaron al

presidente Joe Biden, pero eso fue

una disminución respecto al 95

por ciento en las elecciones ante-

riores a esa. En la batalla de Kama-

la Harris por aumentar este apoyo, la vicepresidenta compartió re-

cientemente sus objetivos de limitar los costos del cuidado infantil

al 7 por ciento de los ingresos fa-

miliares, subrayando su enfoque

En una muestra de que la huma-

nidad prevalece además ante las

en temas económicos.

cepción ha variado mucho.

#### Los trumpistas no aceptarán una derrota

Casi la mitad de los republicanos dice que no aceptarán los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre próximo si su candidato, el exmandatario Donald Trump (2017-2021), pierde, según un sondeo de World Justice Project (WJP) difundido este martes. La encuesta realizada a través de entrevistas en línea con 1.046 hogares estadounidenses entre el 10 y el 18 de junio, refleja que incluso el 14% de los republicanos dice que «tomarían medidas para revocar» los resultados. El sondeo encontró que el 46% de los republicanos no considerarían legítimos los resultados de las elecciones de 2024 si ganara el candidato presidencial del otro partido, Kamala Harris, mientras que poco más de una cuarta parte de los demócratas (27%) opina lo mismo. Entre los demócratas encuestados, el 11% iría más allá y tomarían medidas para anular el



Unidos, además, mantuvo este martes una llamada telefónica con su rival republicano para expresarle que «agradece» que se encuentre a salvo tras el segundo intento de asesinato que sufrió hace unos días en West Palm Beach. «He comprobado que se encuentra bien», expresó Harris ante los medios de comunicación después de que un funcionario de la Casa Blanca informase de que habían mantenido una conversación «cordial y breve». Tras ello, la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata ha mostrado su «completa confianza» en la labor del Servicio Secreto.



La candidata demócrata en un acto ayer de campaña en Washington

## Harris sufre por atraer el voto afroamericano

La vicepresidenta de EE UU reconoce que no tiene asegurado el apoyo de esta minoría, especialmente, el de los hombres negros

#### Anderson Simanca. WASHINGTON

A cincuenta días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos nadie puede dar nada por sentado. Y la campaña de Kamala Harris parece tenerlo claro. En las últimas horas, la vicepresidenta ha reconocido la necesidad de fortalecer su atractivo entre los votantes negros masculinos, entendiendo las crecientes preocupaciones de que un grupo demográfico clave para el Partido Demócrata podría estar inclinándose hacia Donald Trump. Recientemente, durante un evento organizado por la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania, la aspirante presidencial habló sobre el compromiso de ganarse los votos de esta minoría. «Creo que es muy importante no operar bajo la suposición de que los hombres negros están en el bolsillo de alguien. Los hombres negros son como cualquier otro grupo de votantes», afirmó Harris.

La aspirante demócrata también intensificó sus críticas a Donald Trump, destacando su conspiración racista sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama y sus recientes comentarios incendiarios sobre los inmigrantes. «Esto es agotador y es dañino, odioso y está arraigado en cosas antiguas que no deberíamos tolerar», aseveró la vicepresidenta. Las palabras de Harris llegan en me-

dio de un esfuerzo de ambas campañas por atraer a los votantes negros. Del lado conservador, la directora de medios de Trump, Janiyah Thomas, respondió a los demócratas diciendo: «Kamala Harris admitió hoy que ha fallado a los afroamericanos». El argumento de Trump es que culpa a la actual Administración demócrata por el aumento de los precios de los alimentos y la percepción de un «sueño americano inalcanzable» bajo sus políticas públicas. Y es que a pesar de un resurgimiento del entusiasmo de los afroamericanos por la elección desde que Kamala Harris se convirtió en la candidata demócrata, persisten dudas sobre su capacidad para atraer particularmente a los hombres de este segmento de la población, y específicamente en estados clave como Georgia y Carolina del Norte. Una encuesta de la NAACP reveló que uno de cada cuatro El dato

25.750

millones en dividendos hasta el mes de agosto

Las empresas cotizadas españolas repartieron 25.750

millones de euros entre sus accionistas hasta el mes de agosto, lo que implica un 15% más que en el mismo periodo de 2023, según los datos de BME.

**15%** más repartido

a los accionistas



La empresa

( Iberdrola

Iberdrola ha dado un paso adelante más para cerrar la fusión de su filial estadounidense Avangrid después de conseguir el visto bueno de la Comisión de Servicios Público de Maine, uno de los requisitos pendientes.

La balanza



Tupperware, la multinacional estadounidense de productos para el hogar, ha iniciado el proceso para declararse en quiebra arrastrada por la caída de las ventas y buscará la aprobación de los tribunales para continuar operando y facilitar un proceso de venta.



El grupo Avintia ha suscrito contratos por 227 millones de euros entre junio y agosto de este año, el mejor dato en este mismo periodo desde su fundación en 2007. Su división especializada en construcción industrializada logró proyectos por valor de 89 millones.

El Consejo Económico y Social avisa al Gobierno en su dictamen sobre el anteproyecto: no desarrolla con la suficiente profundidad el funcionamiento de los procesos

### La nueva ley para reindustrializar no aclara cómo se hará

R. L. Vargas. MADRID

eindustrializar España es un mantra que forma parte del programa electoral de prácticamente todos los partidos que concurren a unas elecciones generales. Pero la realidad de la economía española es que el turismo y el sector servicios siguen siendo sus principales motoresy que la industria pierde cada vez más terreno. Para intentar revertir la situación, el Gobierno ha elaborado una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica que, según el Consejo Económico ySocial (CES), deja muchas dudas respecto a cómo pretende el Gobierno reindustrializar España.

Este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral en el que están representados los principales actores sociales y empresariales de la economía española acaba de aprobar su dictamen sobre el anteproyecto de esta ley y aunque valora positivamente la iniciativa, también destaca la existencia de numerosas lagunas en la misma.

Para empezar, el CES asegura que en la ley «no se desarrolla con cionamiento de los procesos de reindustrialización, lo que podría generar problemas con el correspondiente a otras regulaciones».

El organismo también añade que, para los casos en que concurre el reto demográfico y el declive industrial, la norma debería contemplarlos como «supuestos específicos, con su correspondiente definición y desarrollo». Igualmente, solicita umbrales menos estrictos de manera que se puedan plantear reindustrializaciones más allá de los casos más extraordinarios.

A nivel de gobernanza, el análisis también echa en falta la necesaria coordinación no solo entre distintas administraciones con competencias en industria (central y autonómicas), sino también entre distintos departamentos. A este respecto, asegura que un pacto de Estado por la industria «sig-

El órgano consultivo asegura que tampoco recoge medidas para agilizar las ayudas y obvia a las pymes

la suficiente profundidad el funnificaría elevar la política industrial al rango de las grandes políticas de Estado, y ello supone fortalecer las atribuciones del Ministerio de Industria e incluso crear un órgano estatal interministerial de industria».

Asimismo, al referirse a los Perte (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) como elementos clave para evitar la desindustrialización de España, el CES propone «más transparencia e información» de estos proyectos a los agentes sociales y administraciones concernidas.

El anteproyecto, además, no concreta el plazo en el que se tendrá que elaborar el Reglamento de la mesa de reindustrialización que propone crear, lo que, a su entender, puede generar «incertidumbre sobre su funcionamiento».

#### Financiación

El análisis del CES incide igualmente en ciertas deficiencias del anteproyecto en lo que a la financiación se refiere. Así, recuerda que el acceso a recursos financieros resulta «decisivo para las empresas del sector industrial a la hora de afrontar los retos derivados de la doble transición digital y



La Industria es el 15% del PIB de España, frente al 68% de los Servicios

ECONOMÍA 25

#### Opinión

### Ursula: la Comisión soy yo

#### César Lumbreras

l estribillo de la jota de la Tía Melitona reza así: «Úrsula, ¿qué estás haciendo, que te estamos esperando?; Úrsula, ¿qué estás haciendo tanto tiempo en la cocina?: estoy pelando las patas de esta maldita gallina». Dudo mucho que Ursula von der Leyen, a pesar de su gran amor a la música, conozca esta pieza tradicional castellana, que refleja lo que ha pasado durante las últimas semanas en la formación de la Comisión Europea.

Primero, la alemana se ha hecho esperar, la verdad es que no tanto porque haya querido ella, sino porque algunos Estados miembros se lo han puesto difícil a cuenta de la paridad entre hombres y mujeres y por cambios de última hora.

En segundo lugar, ella se ha encerrado en la cocina y allí ha estado con su equipo más cercano pelando las patas de esa gallina con muchas plumas en la que se ha convertido la nueva Comisión Europea. Aunque más bien ha salido un gallinero, eso sí con un gallo al frente, que es la amiga Ursula, la que de verdad va a mandar. Y si, tenemos en cuenta lo que ha sucedido en los últimos cinco años en Bruselas y la forma de trabajar de la teutona, rodeada siempre de su círculo más íntimo, la que seguirá partiendo el bacalao es ella, la amiga Ursula. Y creo que eso no se ha destacado lo suficiente, enredados aquí en si Teresa Ribera pinta más o menos.

Hay que desengañarse, la que manda en la Comisión es Ursula von der Leyen con su escaso grupo de estrechos colaborades. Y los demás comisarios, aunque sean vicepresidentes ejecutivos, incluida Teresa Ribera, mandarán por delegación de la alemana y de su todopoderoso jefe de Gabinete. Guste o no guste, Ursula bien podría salir a la palestra para gritar «la Comisión soy yo». Dejado claro lo anterior, punto fundamental donde los haya, el resto del Colegio de Comisarios que ha formado, serán gallos o gallinas con más o menos prestancia, pero de segundo nivel, incluida Ribera.

Suponiendo que esta última pase el examen del Parlamento Europeo –lo de su marido va a dar mucho juego en Bruselas–, tocará comprobar cómo se entiende la española con Von der Leyen y su equipo, que, insisto, lo han mandado todo y continuarán haciéndolo.

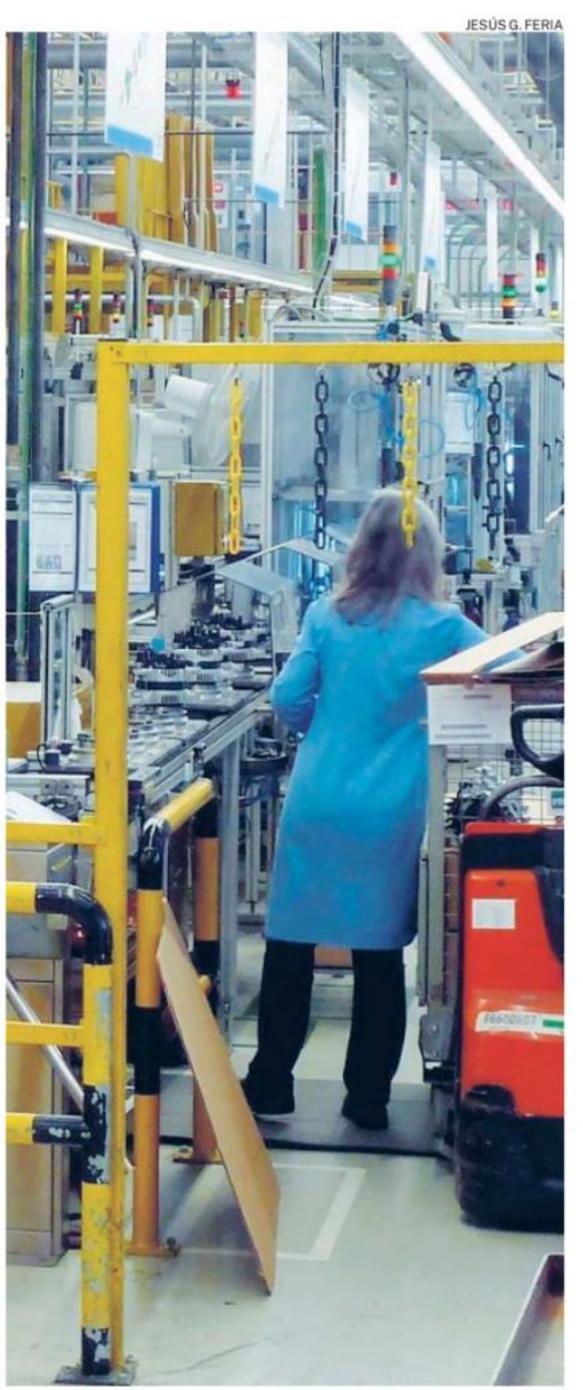

medioambiental. Por ello, el anteproyecto debería hacerse eco de la necesidad de incidir en una mayor diversificación de las fuentes de financiación existentes y facilitar el acceso al crédito».

En cuanto a la agilidad para conseguir estos recursos, el consejo también critica que no se contemplen medidas concretas que permitan «una agilización real y efectiva de los procedimientos administrativos que reduzcan tiempos de espera y eliminen trámites innecesarios».

#### Plazos

El CES llama asimismo la atención sobre que a pesar de la urgencia de la nueva ley, elementos clave de la misma como la Estrategia, el Plan Estatal, el Consejo, o la Reserva Estratégica carecen de previsiones o plazos. Asimismo, considera que el texto debería ser «más preciso a la hora de incorporar orientaciones respecto al diseño, habilitación o puesta en marcha relativos alos nuevos órganos, instrumentos o procedimientos incorporados en el anteproyecto, inconcreción que puede generar incertidumbre jurídica sobre su funcionamiento».

El análisis del órgano consultivo, el segundo en importancia en España tras el Consejo de Estado, también advierte de que algunas cuestiones que califica de transversales no tienen un tratamiento lo suficientemente adecuado en la ley. Es el caso, según explica, de las pequeñas y medianas empresas industriales, para las que asegura que «no se abordan sus necesidades particulares y sus dificultades»; la reducción de la brecha de género, con ausencia de instrumentos específicos; o el talento industrial, donde asegura que tampoco se contemplan en el articulado medidas con la suficiente profundidad y precisión para llevar a cabo su desarrollo.

### El talento abandona España: nuestro país cae al puesto 34

La IA pone en riesgo algunos puestos de trabajo, así como la retención de talento

#### Andrea Garrote. MADRID

El talento es un factor clave para incrementar la competitividad y productividad de un país, sin embargo, en España este sigue sin encontrar su lugar. Nuestro país desciende dos posiciones y se sitúa en el puesto 34, con unos resultados relativamente bajos en lo relativo a atracción y retención de talento. Así lo muestra el ranking mundial del talento del IMD de 2024 que analiza 67 economías.

En inversión y desarrollo, nuestro país sube cuatro posiciones, mientras que el atractivo desciende desde la 26 hasta la 33, sobre todo por la motivación de los trabajadores. Por último, en el factor preparación, también cae varias posiciones respecto a la edición anterior encontrándose como obstáculos las habilidades lingüísticas y las financieras.

Pero, ¿qué países son los más competitivos en talento del mundo? Suiza se posiciona un año más en la cima con un talento «robusto y estable», así lo asevera el ranking. Este país, con una puntuación de 100, consigue situarse primero en el ranking al dominar el factor de inversión y desarrollo, así como el de atractivo.

La segunda posición la ocupa Singapur (85,65), que entra por primera vez en el top-3 desde el inicio de este ranking debido a su «sólido desempeño en la preparación de su grupo de talento», explican. Por su parte, Luxemburgo desciende ligeramente y pasa del segundo al tercer puesto, sin embargo, sigue bien posicionado por un enfoque de inversión y desarrollo fuerte para la competitividad del talento. En cambio, los países con menos talento son Mongolia, Brasil y Venezuela, con una puntuación de 26,47, 30,45 y 31,73, respectivamente.

Por su parte, la Inteligencia Artificial puede conseguir mejoras significativas en la productividad laboral, sin embargo, su integración «introduce implicaciones complejas para el desarrollo del talento», según el informe.

Esta tecnología supone una amenaza para algunos puestos de trabajo -sobre todo aquellos que dependen de tareas rutinarias y de la automatización-, ya que podría alterarlos «drásticamente», lo que introduce nuevas formas de discriminación. Una mayor exclusión afectan a la capacidad de una economía para atraer y retener talento, lastrando así su ventaja competitiva. Japón presenta un valor alto de ausencia de discriminación (0,81 de 1), lo que da lugar a una puntuación elevada para atraer y retener talento (8,65 sobre 10).

Además, la ausencia de discriminación afecta positivamente en el mantenimiento de la calidad de vida que, a su vez, atrae a personas «altamente cualificadas». 26 ECONOMÍA

## El INE suma de golpe 77.000 millones al PIB tras una revisión estadística

El Gobierno presentará el plan fiscal a Bruselas casi un mes después de la fecha límite. «El reglamento lo permite», defiende

#### Javier de Antonio, MADRID

El INE revisó ayer al alza el PIB de los tres últimos ejercicios. Lo ha hecho gracias a la implantación de la revisión estadística, que obliga a todos los países de la Unión Europea (UE) a cambios en las métricas de contabilización. Por ello, el Gobierno ha conseguido elevar

el crecimiento económico hasta el 6,7% en 2021, el 6,2% en 2022 y el 2,7% en 2023, un cambio del nivel de PIB a precios corrientes que ha sumado en promedio un 0,5% más para todos los años de la serie. Estas revisiones de la serie de cuentas nacionales conducen a una estimación del PIB anual de 1,498 billones de euros en 2023 - 36.435 millones de más-; 1,373 billones en 2022 (27.252 millones más); y 1,235 billones en 2021 (13.184 millones superior). Por tanto, esta nueva estadística ha sumado casi 77.000 millones de golpe al crecimiento económico español.

Además, aunque con retraso, ya se conoce la fecha para que el Gobierno presente el nuevo plan fiscal estructural a Bruselas. Será el próximo 15 de octubre, casi un mes después de la fecha límite marcada por la Unión Europea. Así lo comunicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras anunciar que se presentará un plan fiscal estructural «creíble, realista y ambicioso», que permitirá «mantener la disciplina fiscal, las inversiones y las reformas necesarias» en respuesta a una interpelación del PP sobre el citado plan fiscal.

Los Estados miembros debían presentar sus planes fiscales estructurales a medio plazo a más tardar el 20 de septiembre de 2024, a menos que el Estado y la Comisión Europea (CE) convengan la ampliación del plazo por un periodo de tiempo razonable, como fuentes gubernamentales confirmaron a este periódico ha ocurri-

do en este caso, aunque el retraso de 25 días apunta a que el Gobierno no ha podido lograr a tiempo una senda fiscal asumible por la CE. Cuerpo justificó este retraso en que «el reglamento prevé la existencia de un margen razonable de tiempo con respecto al 20 de septiembre», el cual aprovecharán «la mayoría de los Estados miembros para presentar el 15 de octubre su plan». Además, recordó que la norma no exige que deba ser «aprobado o incluso debatido en el Parlamento» español.

El ministro insistió en que lo que se va a presentar va a permitir que se mantenga la disciplina fiscal y se comprometió a comparecer en el Congreso para explicar el contenido del plan.

España tiene que enviar a Bru-

selas esta senda fiscal con la estrategia para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB para este mismo ejercicio y encaminar la deuda pública hacia niveles inferiores al 60% del PIB –ahora mismo está por encima del 108%.

Esta semana, el Banco de España volvió a afear al Gobierno que siga sin incorporar una senda de ajuste presupuestario compatible con el cumplimiento las nuevas reglas fiscales europeas. Según apuntó el supervisor, el diseño y ejecución de dicho plan constituirían una «palanca fundamental para reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas y la confianza de los agentes económicos sobre nuestra economía», si bien en el corto plazo implicarían un menor grado de dinamismo de la actividad del proyectado. Por ello, reclama la importancia de «acometer dicho plan de ajuste sin demora y de forma transparente», como ha exigido en su última declaración de política monetaria del BCE.



Pedro Sánchez firma el documento junto a Garamendi (CEOE), Cuerva (Cepyme), Sordo (CC OO) y Álvarez (UGT), ante la ministra Elma Saiz

### Reforma final de las pensiones sin respaldo asegurado

Gobierno, patronal y sindicatos firman la jubilación activa y más espacio para mutuas

#### J. de Antonio. MADRID

La reforma de las pensiones ya ha cerrado su capítulo final, en el que se han incluido los cambios pendientes sobre la jubilación demorada y activa, otorga más capacidad de actuación y decisión a las mutuas en tratamientos reglados y regula el retiro para las profesio-

nes penosas. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiso perder la oportunidad de estar presente en el acto en el que patronal y sindicatos han rubricado el acuerdo, que ha definido como «producto de la buena política» practicada por el Ejecutivo, que «contribuye a una sociedad más justa», con un acuerdo «destinado a perdurar. Estas son las reformas que hacen país, que unen al país, las que ofrecen solidez al sistema y permanencia en el tiempo», señaló tras la firma de este pacto, cerrado a finales de julio.

En lo estrictamente técnico, la reforma desarrolla los puntos todavía pendientes de la reforma aprobada en 2022 y 2023. Este capítulo final -- al menos de momento- establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, mejora los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión y regula el marco para la firma de convenios de colaboración entre comunidades autónomas. Además, permite a las mutuas mayor implicación con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico.

Lo firmado ahora aún debe pasar el último filtro de las modificaciones técnicas que deben articularseenvarioscambiosnormativos. Desde Seguridad Social aún no se ha detallado, aunque han precisado que muchos de estos cambios «necesitarán de apoyos parlamentarios», que el Gobierno no tiene asegurados, después de que varios de los socios del Ejecutivo y el PP hayan mostrado sus reticencias. LA RAZÓN • Jueves. 19 de septiembre de 2024



# España, a la cola de Europa en el avance del coche eléctrico

Solo hay tres países en peor situación, las ventas siguen cayendo y uno de cada cinco puntos de recarga no funciona

#### Carlos de Miguel. MADRID

Al final del primer semestre del año el índice que indica la penetración del vehículo electrificado en España se situó en un valor de 21,4 puntos sobre cien, lo que supone una reducción de tres puntos respecto a la medición anterior y uno de los más bajos de Europa. Ello es debido al descenso en la matriculación de vehículos electrificados, que se deja notar cada vez más en este barómetro que lleva a cabo la asociación de fabricantes Anfac.

Con este índice, España se sitúa solo por delante de Hungría (20), Italia (19,3) y República Checa (16). De media, en la Unión Europea este indicador ha retrocedido cuatro décimas con respecto al trimestre anterior, ya que la decisión de Alemania, que eliminó los planes de estímulo a la compra de vehículos eléctricos a finales de 2023, provocó una caída de 1,7 puntos, mientras que Portugal continúa al alza y supera a Francia y Alemania gracias a un incremento de 1,1 puntos.

El estudio de los fabricantes registra un aumento de cuatro déci-

mas en el llamado indicador global de electromovilidad, que valora conjuntamente la penetración de los vehículos electrificados y las instalaciones de infraestructuras de recarga de acceso público. Se sitúa ahora en 15,1 puntos, lo que coloca a nuestro país en aproximadamente la mitad del valor de la media europea (29,1 puntos). Un dato que pone de manifiesto que es preciso acelerar el proceso de electrificación y descarbonización, como ocurre en la Comunidad de Madrid, que a la cabeza en este proceso.

Y es que las matriculaciones de coches eléctricos están descendiendo en los últimos meses y no se cumplen las expectativas previstas. En la primera mitad del año sevendieron 55.883 turismos electrificados, lo que supone un 20% del cumplimiento del objetivo anual de este ejercicio, establecido en 280.000. Algo que coloca a España muy lejos de los objetivos establecidos por el «Fit for 55». Por ello, los fabricantes han insistido numerosas veces al Gobierno que las ventas de turismos electrificados necesitan reactivarse si se quieren cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. La cuota de mercado de este tipo de turismos se situó en agosto de 2024 en

#### 600.000 eléctricos al año para la descarbonización

España necesita matricular más de 600.000 vehículos eléctricos al año para reemplazar 5,5 millones de unidades de combustión interna hasta 2030, de un parque actual de 30 millones, y no perder el ritmo de la descarbonización, según el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica en la Península Ibérica, Arturo Pérez de Lucía. El director de **AEDIVE** cree que también es fundamental trabajar en la ampliación de los puntos de recarga, especialmente en las grandes ciudades.

En el primer semestre solo se ha vendido un 20% del objetivo de eléctricos

el 10,9%, con un descenso del 18,6% en sus ventas. Y ello a pesar de las ayudas establecidas en el Plan Moves, que ha renovado los fondos, y de la continuidad de la deducción fiscal del 15% en el IRPF (hasta 3.000 euros) por la compra de un coche eléctrico hasta final de año. Pero falta transmitir un mensaje al ciudadano de estabilidad en las ayudas, ya que se desconoce si el año próximo continuarán estos incentivos.

La infraestructura de recarga de vehículos es otro de los puntos a trabajar, ya que el indicador de infraestructura de recarga obtiene una valoración de solo 8,7 puntos sobre cien. Es decir, menos de la mitad de la media europea, situadaen 18 puntos. A pesar de que los puntos de recarga públicos han aumentado en 3.276 y el número total se fija en 35.698, esta cantidad es insuficiente para abastecer un parque de vehículos electrificados en el nivel que se requiere. Por otra parte, también han aumentado los puntos de recarga que están fuera de servicio, y que ahora suman 9.145 cargadores. La red de puntos de recarga española sería mucho más extensa de no ser por estos puestos que ahora no están operativos, ya sea porque no están en buen estado, no funcionan de forma correcta o que directamente no se han conectado a la red de distribución eléctrica. Suponen un 20,4% sobre los 44.843 puntos instalados en el país. Portodo ello, España ocupa uno de los últimos puestos de la UE en recarga eléctrica, solo por detrás de Italia, República Checa y Hungría.

Otro inconveniente es que, de los puntos de recarga pública instalados, únicamente el 6,7% son considerados de carga rápida con potencia igual o superior a 150 kw. Hay solo 2.412 cargadores potentes, un número que se considera muy escaso. Se hace necesario el avance de este tipo de cargadores para poder acercar los tiempos de recarga a los de repostaje de un vehículo de motor de combustión, así como para facilitar el desarrollo de la actividad de vehículos de mercancías y de pasajeros. Y es que solo la tercera parte de los cargadores en funcionamiento cuenta con una potencia superior a los 22 kw, cuando lo lógico es que fueran al menos la mitad de los instalados. Porque la realidad es que en más del 70% de los puntos de suministro operativos, el tiempo de espera para la recarga está estimado en unas 3 horas.

28 ECONOMÍA

Jueves. 19 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN



Gasolinera de Plenoil en Ponferrada

ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2024, HA APROBADO PROVISIONALMENTE una serie de PROPUESTAS de MODIFICACIÓN de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público, Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Ordenanza Fiscal Reguladora de la clasificación fiscal de las calles/vías públicas del término municipal de Valdemoro, Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio Integral de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reserva de Via Pública Para Aparcamiento, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase y de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos del Ayuntamiento de Valdemoro para el próximo ejercicio 2025.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dichas modificaciones provisionalmente aprobadas se expondrán al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante un plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados, podrán examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De conformidad con lo dispuesto en artículo 17.3 del mismo texto legal, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Dicha exposición al público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio. Además, deberá anunciarse en uno de los diarios de mayor difusión de la comunidad autónoma.

Los expedientes de los acuerdos de referencia se hallan expuestos al público en el Área Económica de este Ayuntamiento a fin de que los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, contra los mismos.

En Valdemoro, a 17 de septiembre de 2024.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
D. David Conde Rodríguez

### UNIPREX, S.A.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE) SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL SONORA DE ENTRETENIMIENTO, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que transpone varias Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (en adelante, la "Ley"), se hace público que el día 9 de septiembre de 2024, el accionista único de UNIPREX, S.A.U. (Sociedad Absorbente), en ejercicio de sus competencias ha adoptado la decisión de aprobar la fusión por absorción por parte de esta sociedad, de su sociedad integramente participada SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL SONORA DE ENTRETENIMIENTO, S.L.U. (Sociedad Absorbida) sobre la base del proyecto común de fusión de fecha 28 de junio de 2024 (el "Proyecto de Fusión") con disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, y la transmisión en bloque del patrimonio social de ésta a la Sociedad Absorbente, que adquirirá por sucesión universal y se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida.

La decisión de fusión ha sido adoptada conforme al Proyecto Común de Fusión redactado por los órganos de administración de las sociedades intervinientes, y la fusión se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley al tratarse de una fusión en la que la Sociedad Absorbente es titular directa de todas las participaciones sociales en que se divide el capital social de la Sociedad Absorbida.

En consecuencia, no resulta necesaria para esta fusión: (i) la inclusión en el Proyecto Común de Fusión de las menciones (1) al tipo y procedimiento de canje, (2) las modalidades de entrega de las participaciones de la sociedad resultante al socio único de la Sociedad Absorbida, (3) la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas participaciones sociales tendrán derecho a participar en las ganancias sociales, (4) a la información sobre la valoración del activo y del pasivo del patrimonio de la Sociedad Absorbida, ni (5) la fecha de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión; ni (ii) los informes de administradores y expertos sobre el Proyecto de Fusión, ni (iii) el aumento de capital de la Sociedad Absorbente, ni (iv) la aprobación de la fusión por parte del socio único de la Sociedad Absorbida.

En la medida en que las sociedades intervinientes en la fusión son unipersonales resulta de aplicación el artículo 9 de la Ley.

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley, se hace constar expresamente el derecho que asiste al socio único y acreedores de las respectivas sociedades a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y el balance de fusión. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley, los acreedores de cada una de las sociedades podrán realizar las actuaciones previstas en dicho artículo que resulten de aplicación, en el plazo establecido en el mismo.

Lo aquí expuesto se pone de igual modo en conocimiento de los trabajadores y sus representantes, que en su caso existan, conforme a lo dispuesto en la Ley, para el ejercicio de los derechos que legalmente les corresponden.

En San Sebastián de los Reyes (Madrid), 13 de septiembre de 2024.-Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., que es el administrador único de UNIPREX, S.A.U. (Sociedad Absorbente), representado por la persona física Javier Bardají Hernando, y Uniprex, S.A.U., que es el administrador único de SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL SONORA DE ENTRETENIMIENTO, S.L.U. (Sociedad Absorbida), representado por la persona física Ramón Osorio de Rebellón Villar.

### Las gasolineras «low cost» ganan más terreno

Un 80% de los conductores ha repostado en ellas alguna vez, según un estudio

J. Sanz. MADRID

Las gasolineras «low cost» ganan terreno, según los datos que maneja el sector. Ocho de cada diez conductores (concretamente, el 80,3%) ya han repostado en este tipo de estaciones servicios, según el estudio «Hábitos de consumo de combustible en España» elaborado por Plenoil, una de las principales compañías de este tipo que operan en España.

En contraste con la primera edición del estudio realizado por la compañía en 2022, el número de personas que repostan en estaciones de bajo coste en España se ha incrementado un 19,3% en los dos últimos años.

El precio y la proximidad son los elementos que más valoran los conductores a la hora de repostar. Asimismo, el estudio pone de manifiesto que lo más valorado por los conductores en su experiencia en las gasolineras «low cost» es el factor tiempo, dado que el 59,2% considera importante que las estaciones de servicio cuenten con varios surtidores para evitar largas esperas, seguido del servicio 24 horas (57,7%), las garantías de seguridad (38,4%), el personal a pie de pista (37%) y el hecho de que sean automáticas para agilizar el proceso de pago (33,6%).

Una de las cuestiones que siem-

Son mayoría

los que creen

que la calidad de

sus carburantes

no es inferior

pre surgen al hablar de este tipo de estaciones de servicio tiene que ver con la calidad de los combustibles que dispensan. Sobre esta cuestión, Plenoil asegura que en

dos años ha crecido un 4,5% la proporción de conductores españoles que aseguran que el combustible es el mismo y de igual calidad entre ambos tipos de estaciones. La mayoría de los encuestados aseguran confiar en la calidad del combustible de las «low cost». Entre las comunidades con mejor percepción se encuentran Baleares (64,7%), Cataluña

(63,7%), Extremadura (62,8%), Comunidad Valenciana (62,3%) y Galicia (61,1%).

Aunque este asunto genera cierto debate, lo cierto es que la legislación especifica que todos los combustibles comercializados en España deben cumplir con ciertos estándares mínimos de calidad. No obstante, dependiendo del tipo de vehículo, conviene mirar qué tipo de combustible se reposta. Para los de gama media que mantienen el mantenimiento recomendado, elegir estaciones de servicio de bajo costo puede ser una opción efectiva para ahorrar en combustible sin poner en riesgo la salud del motor.

En cambio, para vehículos de alto rendimiento, es crucial seguir las recomendaciones del fabricante respecto al uso de aditivos

> de calidad para proteger componentes avanzados del motor.

> El informe de Plenoil también asegura que lo más valorado por los conductores en su experiencia

en las gasolineras de bajo coste es el factor tiempo, dado que el 59,2% considera importante que las estaciones cuenten con varios surtidores para evitar largas esperas, seguido del servicio 24 horas (57,7%), las garantías de seguridad (38,4%), el personal a pie de pista (37%) y el hecho de que sean automáticas para agilizar el proceso de pago (33,6%).

### La Reserva Federal de EE UU baja los tipos de interés por primera vez en cuatro años

R. E. WASHINGTON

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sigue la estela del Banco Central Europeo y bajó ayer los tipos de interés medio punto. Es la primera reducción tras un ciclo de once subidas que comenzó en marzo de 2022, cuando la inflación estaba desbocada por la pandemia y la guerra de Ucrania. La tasa de referencia de los tipos de interés se sitúa así en un rango del 4,75% al 5%.

El supervisor bancario justificó su decisión en que ya dispone de «mayor confianza» porque la inflación está convergiendo de forma sostenida con el objetivo de estabilidad de precios del 2%, aunque indicó que a la hora de modificar la tasa de referencia «estaremos atentos a los datos entrantes, la evolución del entorno macroeconómico y el balance de riesgos. Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido creciendo a buen ritmo. El aumento del empleo se ha ralentizado y la tasa de paro ha subido, pero sigue siendo baja. La inflación ha seguido avanzando hacia el objetivo del 2% fijado por el Comité, pero sigue siendo algo elevada», alegó.

La Fed pone fin así a más de cuatro años de estatismo, después de que en su última reunión, celebrada a finales de julio, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por sus siglas en inglés) decidió mantener por octava reunión consecutiva los tipos de interés en el rango objetivo del 5,25% al 5,5%, máximos desde enero de 2001. Pero ya durante la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, el pasado mes de agosto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, insinuó sentirse con una mayor confianza sobre una trayectoria «sostenible» de desinflación, por lo que aseguraba que había llegado el momento de ajustar la política monetaria, anticipando así una bajada de tipos, que se confirmó en la reunión de ayer.

Esta bajada se ha visto propiciada por el crecimiento económico economía de EE UU, que alcanzó el 3% del PIB en el segundo trimestre de 2024 frente al 1,4% del anterior trimestre, mientras que el paro bajó en una décima, hasta el 4,2%, además de haberse creado 142.000 empleos en agosto, encadenando 44 meses seguidos en positivo.



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato





Madrid ha incrementado un 37% su inversión este año en ayudas para dos programas de fomento del empleo a jóvenes parados menores de 30 años. Este aumento se produce con la aportación adicional de 5,5 millones aprobada este miércoles en Consejo de Gobierno, y que se suma a los 13 millones que inicialmente asignó la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que ahora alcanza un total de 18,5 millones.



Más de 87.000 personas han participado en las diez ediciones anteriores de «¡Bienvenidos a palacio!». En la imagen, palacio de Santoña

#### Ciudadano M

### Un paseo por el Madrid palaciego

#### M. V. MADRID

Madrid tiene un relevante patrimonio artístico y arquitectónico. Y una población deseosa de conocerlo. Así, la Comunidad de Madrid invita un año más y, de manera gratuita, a abrir las puertas de 24 palacios de la región, para que madrileños y visitantes puedan descubrir el rico patrimonio histórico y cultural de estos enclaves. Este inicio de mes de septiembre, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, presentó en el Palacio del marqués de Villafranca (actual Real Academia de Ingeniería), la undécima edición de «¡Bienvenidos a palacio!», que ya ha tomado velocidad desde el pasado 15 de septiembre y finalizará el 30 de noviembre. De Paco Serrano ha destacado que «más de 87.000 personas han participado en las diez ediciones anteriores animadas por la posibilidad de acceder a estos emblemáticos espacios, algunos de ellos poco conocidos». «El visitante podrá descubrir de la mano de especialistas en patrimonio cultural, la evolución arquitectónica de

los inmuebles, así como los diversos usos que estos han tenido a lo largo de la historia. Un recorrido excepcional por sus salones de recibo, jardines, colecciones de arte, bibliotecas o salas de baile y música», ha señalado el consejero quien, además, ha recordado que se ofertarán 8.500 plazas gratuitas en esta edición. Así, participan en el programa: el Palacio de la Condesa de Adanero, el del duque de Abrantes, el del Marqués del Amboage (Embajada de Italia), de los Marqueses de Argüeso (Embajada de la República Argentina), el castillo-palacio de Aldovea y el Palacete de Basilio Avial. Se incluyen igualmente el Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército de Tierra), el de Santa Coloma, el del Duque Fernán Núñez (Fundación de los Ferrocarriles Españoles), el de Parque Florido (sede del Museo Lázaro Galdiano), el de Godoy; y el Palacete de los Duques de Híjar (Embajada de Portugal). También, el Palacio de la Infanta Isabel de Borbón o el de Liria o el de Santoña... y muchos más. Aunque quizá, a día de hoy, para algunos de estos espacios, ya sea tarde. Toca hacer planes para la próxima edición.

#### En foco

#### J. V. Echagüe. MADRID

Las sentencias llegan sin previo aviso. Y en cualquier momento, siempre suponen una sorpresa. En el caso de la dictada el pasado martes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), no fue una excepción. Los jueces dieron la razón al grupo municipal de Vox en su cruzada contra las Zonas de Bajas Emisiones en todo el municipio de Madrid. De este modo, las conocidas como Distrito Centro, Plaza Elíptica y la más reciente, Madrid Zona de Bajas Emisiones -que el año que viene prohibirá el acceso alaciudad también alos residentes con vehículos sin etiqueta-, quedaban anuladas. Todas ellas, obra del Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida.

La prudencia es la nota predominante en Cibeles, pero lo cierto es que la cuenta atrás ya ha comenzado. Los 30 días en los cuales el Ayuntamiento puede presentar recurso de casación ante el Supremo ya han empezado a correr. Sin embargo, tanto Martínez-Almeida como el delegado de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo, Borja Carabante, han coincidido en el tono del mensaje en los dos últimos días: este es un asunto jurídico, no político, y por tanto, serán los servicios jurídicos del Consistorio los que decidan si es «viable» o no recurrir. En todo caso, el plazo caduca el próximo 23 de octubre. El propio Carabante hadicho que esta misma semana se anunciará si Cibeles planta batalla o no.

En el caso de que el Ayuntamiento recurra la decisión del TSJM, se
abriría un camino imprevisible.
Pero lo cierto es que existe un precedente con más de una similitud
que permite especular con el desarrollo de los acontecimientos. Y es
que, la de este martes no ha sido la
primera vez que los tribunales
«tumban» una Zona de Bajas Emisiones en Madrid. Eso sí, con los
actores cambiados.

En mayo de 2021, el Tribunal Supremo dictó sentencia: Madrid Central, la zona de bajas emisiones aprobada por Manuela Carmena, quedaba anulada. El Supremo respondía así a un recurso de casación, en este caso presentado por Ecologistas en Acción, tras una sentencia del TSJM contraria a Madrid Central, debido a que incluía «defectos formales» en su tramitación. Se da la circunstancia de que uno de los actores que aparecían como demandantes contra Madrid Central era el Grupo Municipal del PP, ya que el partido se personó cuando aún estaba en la oposición.

Desde que el TSJM dictó senten-



### La imprevisible vida judicial de las Zonas de Bajas Emisiones

No es la primera vez que el TSJM anula una ZBE: la última, en 2021. En tres meses, el Supremo le dio la razón

cia hasta el fallo del Supremo, pasaron tres meses en los cuales, como ocurre ahora, la sensación era la de un «limbo» jurídico. Pero era solo eso: una sensación, ya que, mientras la sentencia no sea firme, la ZBE sigue vigente. Así lo dijo el alcalde hace tres años y así lo ha dicho ahora tras la sentencia de este martes: se seguirá multando a los coches de gasolina anteriores al año 2000, y a los diésel anteriores a los 2006 que entren en las zonas vetadas. Un escenario en el cual el Consistorio no se plantea el reembolso del dinero de las sanciones de los tres últimos años-fue en septiembre de 2021 cuando echó a andar la zona de Distrito Centro-.

Así, en 2021, el Supremo avaló la anulación del TSJM principalmente por dos motivos: la ZBE de Carmena no había cumplido con el trámite de «información pública» y tampoco contaba con una memoria económica sobre el impacto de su implantación. De lo primero, el Ayuntamiento presidido por Martínez-Almeida se cuidó muy mucho de cumplirlo con la aprobación de Distrito Centro. En lo que respecta a la memoria económica, parece de nuevo el talón de Aquiles de las ordenanzas de movilidad de la capital.

Como explicó este martes Carabante, no es el mismo caso. En cuanto al Madrid Central de Carmena, el Supremo rechazó el recurso de Ecologistas porque dicha memoria económica era inexistente. En el caso de Distrito Centro, el TSJM considera que el impacto reflejado por el Ayuntamiento de Madrid es «insuficiente». Creen que un mayor desarrollo era exigible a la hora de hacer una «ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente». Y es que, en la sentencia del TSJM se repite con frecuencia una palabra: discriminación. En este caso, los jueces afirman que las medidas más restrictivas afectan a las personas de menor capacidad económica, que se ven «impedidas o gravemente dificultadas» en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales.

Esta situación, en todo caso, se producirási el Ayuntamiento recurre. Algo que sería de esperar, teniendo en cuenta que las ZBE aprobadas por Almeida han llevado a Madrid a tener los mejores datos de calidad del aire de su historia.

MADRID 3

MADRID 3



La prohibición de circular por Centro sigue vigente

El Ayuntamiento anunciará esta semana si recurre o no la decisión de los tribunales

## El Ayuntamiento estudia la remodelación de la plaza de Colón

Prevé lanzar un concurso de ideas esta legislatura en colaboración con el Colegio de Arquitectos

R. M. MADRID

El Ayuntamiento de Madrid lanzará antes de que acabe el presente mandato, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), un concurso de ideas para acometer posteriormente la remodelación de la plaza de Colón, un «emblemático» punto de la ciudad que hay que «repensar».

Lo mencionaron el decano del COAM, Sigfrido Herráez, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, después de firmar un convenio general de colaboración entre el Ayuntamiento y el COAM para trabajar de forma conjunta en diversos proyectos relacionados con la ciudad.

Tras firmar el convenio en la cuarta planta de CentroCentro, Almeida reiteró que la plaza de Colón es «uno de los lugares de Madrid que hay que pensar y que hay que repensar». «Es un lugar emblemático que forma parte del centro de la ciudad. Por eso, con el Colegio de Arquitectos, antes de que acabe la legislatura confío en que habremos lanzado ya el concurso y tendremos una propuesta ganadora para poder acometer la reforma de la plaza de



La Plaza de Colón es uno de los puntos emblemáticos de la ciudad

«Es uno de los lugares de Madrid que hay que pensar y repensar», asegura Martínez-Almeida

Cibeles también ha lanzado un concurso para dar un nuevo aspecto a la plaza del Dos de Mayo Colón», informa Efe. Por otra parte, fuentes del área de Obras y Equipamientos detallaron que actualmente el Consistorio está haciendo un concurso con el COAM para la plaza del Dos de Mayo. Además, COAM también se implicará en la construcción del Museo EMT Madrid.

«Madrid con la arquitectura» pretende promover un conjunto de actividades que ayuden a definir y pensar la ciudad del futuro y, al mismo tiempo, a valorar la arquitectura madrileña.

Por su parte, el Ayuntamiento detalló que, con motivo de la Semana Internacional de la Arquitectura que tendrá lugar el mes que viene, entre el 4 y el 17 de octubre, se desarrollará un amplio programa de actividades tanto en la sede del COAM como en espacios como el parque del Retiro. La Semana Internacional de la Arquitectura tendrá, además, continuidad durante todo el año a través del Proyecto Red, una plataforma de alianzas entre instituciones, entidades y organizaciones de diferente naturaleza (museos, galerías, fundaciones, editoriales o universidades, por ejemplo) que por primera vez desarrollarán el Ayuntamiento y el COAM en colaboración.



4 MADRID

Jueves. 19 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

## Piden a Adif la recogida de maleza para evitar incendios

Agentes forestales han denunciado una veintena de incendios cerca de líneas de ferrocarriles

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

Tras el último incendio forestal de esta semana cerca del entorno ferroviario, la Comunidad de Madrid ha solicitado al AdministradordeInfraestructurasFerroviarias (Adif) la limpieza de malezas y residuos de combustible en las proximidades de las líneas de ferrocarril para evitar incendios forestales. Así, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, remitió una carta el pasado 6 de septiembre al que, en aquel momento fuera presidente de la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidady Agenda Urbana, Ángel Contreras. Este tipo de sucesos suelen producirse en zonas de difícil acceso y con un alto valor ecológico, tal y como ocurrió el martes, concretamente, en la línea Madrid-Hendaya, en el tramo comprendido entre las esta-

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

EDICTO

APROBAR INICIALMENTE EL PROYECTO DE

URBANIZACIÓN DENOMINADO RECUPERACIÓN

DE TRAZADO DE SABATINI EN EL RASO DE

LA ESTRELLA. CONEXIÓN PEATONAL ENTRE

PALACIO REAL Y LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL

Por decreto del Alcalde-Presidente de fecha 29 de agosto de 2024, se resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización denominado Recuperación de trazado de Sabatini en el Raso de la Estrella. Conexión Peatonal entre Palacio Real y la Estación de Ferrocarril.

SEGUNDO.- Someter el Proyecto de Urbanización a un periodo de información pública por un plazo de veinte días, mediante la inserción anuncios en el Boletín Oficial de la Comunicad de Madrid, un diario de los de mayor circulación de la provincia y Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Durante el trámite de información pública podrá examinarse el Proyecto de Urbanización por cualquier persona y formularse las alegaciones que procedan. A tales efectos, el documento podrá ser consultado en su totalidad en la página web del Ayuntamiento de Aranjuez (https://www.aranjuez.es/urbanismo/).

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los órganos y entidades administrativas que han emitido informe preceptivo con arreglo a la legislación sectorial, para su conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO.- Requerir informe a las Delegaciones de Parques y Jardines, y Obras y Servicios del Ayuntamiento de Aranjuez, para que en el ámbito de sus competencias señalen las cuestiones que estimen oportunas de cara a la ejecución de las obras.

Lo que se publica para general conocimiento, en Aranjuez, a fecha de la firma electrónica EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y

VIVIENDA

D. Ignacio Díaz Toribio

ciones de Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda, «una zona con una orografía compleja que dificultó la llegada de los medios de extinción terrestre en al menos tres focos diferentes». Además, se trata de una zona poblada de vegetación leñosa y herbácea, fundamentalmente jaras, enebros y pasto.

Para trabajar en las labores de extinción desde el Centro de Coordinación Operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (Cecop) se activaron en total 12 recursos, entre mandos, dotaciones de bomberos, brigadas forestales y medios aéreos, con hasta cinco helicópteros, «todo

ello debido a la dificultad de acceso», señalaban desde ASEM112. También participó una patrulla del Cuerpo de Agentes Forestales, Brigadas Forestales y la Policía Local. En la misiva, el director de la Agencia denuncia que durante la presente campaña Infoma 2024 han ocurrido en torno a una veintena de incendios forestales en el territorio de la Comunidad de Madrid cuyo punto de inicio se ha situado en las proximidades de las líneas de ferrocarril. Algunos de estos siniestros han sido causados como consecuencia de la circulación de convoyes ferroviarios, tal y como han constatado las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito competencial. Además, Ruiz recuerda como en determinados casos, por su localización y su número de focos simultáneos, aun habiéndose quedado en conatos, «estos sucesos podrían haber ocasionado una catástrofe».

#### Más casos en la región

En esta misma semana, un total de 23 dotaciones de Bomberos, Brigadas y Agentes Forestales de la Comunidad sofocaron un incendio de matorral y monte bajo en Colmenar de Oreja. Pese a la gran cantidad de medios desplegados, el incendio no quemó gran cantidad de terreno. Además, no hubo heridos ni intoxicados y se concentraron los esfuerzos en evitar reavivamientos. El riesgo de incendios, que se encontraba bajo en las últimas dos semanas, ha aumentado en los últimos días.

Varios vecinos de los barrios de Usera y Villaverde salían a las calles este martes contra la concesión de la licencia de construcción del crematorio de la M-40, porque «supondría el desgaste más absoluto de todos los que viven en esta zona» y han avisado de que «continuarán» con las concentraciones hasta conseguir su objetivo. «No somos basura» y «Ese crematorio lo vamos a parar», fueron algunos de los lemas de la concentración. En concreto, dos columnas vecinales partieron de forma simultánea desde Usera y Villaverde a las 18.30 horas. La primera lo hizo desde las pistas deportivas de la calle Estafeta y la segunda desde la estación de Metro Villaverde Bajo-El Cruce. A las 20 horas ambas confluyeron frente al tanatorio de la M-40, en el número 36 de la avenida de Los Rosales.

Vecinos de

Villaverde,

crematorio

en contra del

Usera y

L.R.M. MADRID

A la concentración, convocada por las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde y la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), acudieron la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre; la del mismo partido en la Asamblea, Manuela Bergerot; y la socialista Reyes Maroto. «La construcción de este crematorio supondría el desgaste de los que vivimos en estazona. Dice el Ayuntamiento que está cumpliendo una sentencia de la Justicia, pero la sentencia no dice que tienen que darlicencia a la empresa», criticaba una vecina.



El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 escribió hace semanas a Adif

### Más de seis millones en ayudas a la dependencia

C.Sánchez. MADRID

El Consejo de Gobierno madrileño autorizaba ayer a ampliar con seis millones su inversión para las prestaciones económicas a los ciudadanos beneficiarios del catálogo del Sistema público para la Autonomía y Atención a la Dependencia ante el incremento de solicitudes previstas hasta final de este año. La medida, aprobada en la reunión de este miércoles, permitirá complementar las ayudas que recibirán alrededor de 82.000 madrileños en 2024 al alcanzar los casi 370 millones.

El Ejecutivo autonómico recogió a final de 2023 un gasto anticipado por importe de 344,5 millones de euros para continuar con el abono de las ayudas ya reconocidas hasta el 31 de diciembre de 2023 y atender las nuevas peticiones del ejercicio 2024. Posteriormente, el Consejo de Gobierno autorizó en abril pasado una ampliación del crédito disponible por 3 millones de euros y en junio otra de 15 millones, sumando un total de 363 millones.

Así, según explicó en rueda de

prensa el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, para continuar aumentando el número de personas beneficiarias hasta finales de año se ha autorizado en la reunión del Consejo de hoy esta inversión adicional de 6 millones. El Gobierno regional ha recordado que Ayuso ya anunció que el Ejecutivo va a incrementar hasta un 50 por ciento estas ayudas. MADRID 5

### Sol estudia frenar el Plan de Regeneración en los tribunales

Considera que es una forma de poner límites al plan de autocracia de Pedro Sánchez

R. M. MADRID

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue dando la batalla al de Pedro Sánchez. Está pensando en acudir de nuevo a los tribunales pero, en esta ocasión, por el Plan de Regeneración Democrática que está impulsando el Gobierno central.

«Seremos, una vez más, los gobiernos autonómicos y, en particular, el Gobierno de la Comunidad de Madrid el que sí le ponga límites al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por eso defenderemos en los tribunales o donde corresponda todo aquello que entendemos que invade nuestras competencias o que atenta contra la Constitución, contra el Estado de Derecho», ha insistido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Para el consejero madrileño, este plan no tiene otro objetivo que «tratar de controlar a la prensa libre», «decirle a los periodistas y a los medios de comunicación lo que pueden publicar». Ha censurado, además, que se busque dar «carnés de periodistas buenos y malos» así como decirle a las autonomías «con qué medios» pueden o no realizar campañas de comunicación institucional.

«Este plan, de ejecutarse, lo vemos como un paso más para convertir a España en una autocracia



El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García

y es un paso atrás en calidad democrática. Ya hay indicadores, ya hay índices que están alertando de la pérdida de calidad democrática en nuestro país», sostuvo García Martín, al tiempo que insistió en que no callarán «ante un nuevo atropello del presidente del Gobierno y del peor gobierno de la democracia», informa Ep.

«Se busca dar carnés de periodistas buenos y periodistas malos», dice el consejero de Presidencia El consejero madrileño abundó en la idea de que el plan, en si mismo, se trata de un conjunto de medidas «deslavazadas», como reformar el llamado derecho de rectificación de «noticias falsas o abiertamente tendenciosas». «¿Quién va a decidir qué es una noticia tendenciosa? ¿Quién va a pedir al medio de comunicación que se rectifique?», expresó García Martín.

Al mismo tiempo denunció que con este plan el Gobierno intente «invadir competencias» e imponer «con qué medios podemos relacionarnos», en línea con su estrategia de «injerencia». Recordó que este plan surgió tras los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, cuando «se dio cuenta de que no le valía solo con controlar todas y cada una de las instituciones del Estado, el Constitucional y todos los organismos».

Según el portavoz del Ejecutivo regional, Sánchez necesitaba, además de «controlar» a jueces, magistrados, también a la prensa libre para «tapar esos presuntos casos de corrupción que afectan a su Gobierno, que afectan a su familia, a su hermano y a su mujer, y que afectan también al Partido Socialista», remachó.



6 MADRID

#### J. V. Echagüe. MADRID

A la espera de si caerá o no el «veranillo» de finales de septiembre, lo que si traerá San Miguel son las tradicionales fiestas del distrito de Chamartín, Si bien desde el viernes 20 de septiembre darán comienzo las primeras actividades, será a partir del jueves 26, con el pregón, este año por parte de la asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. cuando Chamartín abrace de lleno la música y el deporte, con el parque de Berlín como escenario principal. En su edición de 2024, las fiestas pondrán el acento en una simple palabra pero con multitud de implicaciones: la libertad. Y especialmente, en las amenazas que se ciernen sobre la misma.

#### Derribando muros

«Chamartín es el distrito donde los muros se rompen, donde el derecho a la libertad política de prensa, de expresión y de prensa no entiende de contenciones. A la libertad no ponemos muros. La Venezuela libre está en Madrid», afirma la concejal presidente del distrito, Yolanda Estrada.

Efectivamente, esa Venezuela exiliada estará representada en las

### Las fiestas de San Miguel mirarán a la Venezuela libre

Con la libertad como lema, las celebraciones de Chamartín contarán con la actuación de Carlos Baute el sábado 28

fiestas de San Miguel por Carlos Baute, que se erige como «cabeza de cartel» de este año. Ganador de dos Grammy Latinos y varios premios Billboard, el venezolano, afincado en Madrid, actuará el sábado 28 en el parque de Berlín. «Chamartín se une al clamor de libertad de Venezuela disfrutando de una de sus voces más internacionales», afirma Estrada.

Las referencias de Estrada a los «muros» responden al mismo origendel parque de Berlín, que aglutinará las principales actividades.

Inaugurado en 1967, esta zona verde del barrio de Ciudad Jardín constituye un homenaje a la capital alemana que se extendió en 1990, con la colocación de una fuente que incluía varias piezas del muro construido por el régimen soviético. De hecho, este año se cumplen 35 años de la caída del muro, por lo que el parque supone hoy, en sí mismo, un símbolo de «libertad y unidad».

En lo que respecta al resto de actividades, el pregón de este año correrá a cargo de la asociación

Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Una organización presente en el distrito desde el año 1895 y que realiza su labor social con los hijos de los fallecidos en defensa de la libertad. Como explican desde el Ayuntamiento, su reconocimiento «era una necesidad en Chamartín, que nos une en el agradecimiento a su labor».

Antes, el viernes 20 de septiembre, arrancarán varias actividades con un marcado acento lúdico y deportivo. Es el caso de «La Noche que más renta», el programa de ocio deportivo para las noches de los fines de semana, organiza partidos de vóley en el Centro Deportivo Municipal Chamartín-Forus (Avenida de Pío XII, 2). En esa línea, la iniciativa de ocio saludable «Chamartín se mueve» cumple quince ediciones. En colaboración con varias entidades sociales y organismos como Madrid Salud, Salud Pública de la Comunidad de Madrid o Cruz Roja, organiza el día 21 de septiembre, en el parque Berlín, entre las 17:00 y las 21:00 horas, actividades artísticas, lúdicas, deportivas y musicales como talleres de maquillaje y autocuidados, tintado de camisetas o elaboración de chapas, además de grabaciones de podcast y juegos encaminados a fomentar la convivencia en familia. Por su parte, el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid participará, los días 21, 27 y 28 de septiembre, con el programa PAD-NIGT para concienciar sobre el consumo de alcohol.

#### Auditorio

La programación en el auditorio del Parque de Berlín se completará con actividades en familia, la Simultánea Internacional de Ajedrez en los jardines de Pablo Sorozábal y la Misa Mayor en la parroquia San Miguel Arcángel, el domingo a las 13:00 horas.

Baute no será el único artista que pise el escenario de Chamartín. El programa incluye cinco propuestas musicales: DJ Jose Music (jueves 26 a las 21:00), Pol 3.14 (viernes 27 a las 22:00), DJ Tony West (viernes 27 a las 23.30), DJ Ricardo (sábado 28 a las 23:30) y Bottom Dollar Baby (domingo 29 a las 22.00).

Los conciertos finalizarán entre la medianoche y la 1:30 horas, al igual que atracciones y casetas, manteniendo los horarios del año pasado, menos extensos que en años anteriores.

### Conciliar las descanso Uno de los objetivos de

Carlos Baute lleva años afincado en la ciudad de Madrid

### fiestas con el

EFE

estas fiestas de San Miguel 2024 es la de conciliar el ocio saludable con el derecho al descanso de vecinos. Así, entre otras medidas, y para contener la afluencia de público, se producirá el cierre simultáneo de casetas y atracciones en horario de funcionamiento con la red de Metro. De hecho, los conciertos no se prolongarán más allá de la 1:30 horas. Se trata de un aspecto que, ya el año pasado, se ha querido mirar con detalle. «Agradecemos a los vecinos del entorno su hospitalidad y comprensión. Cumplamos con las normas de limpieza y orden. La convivencia se fundamenta en el respeto mutuo», afirma la concejala presidente del distrito, Yolanda Estrada.

MADRID 7

#### Madrileñear

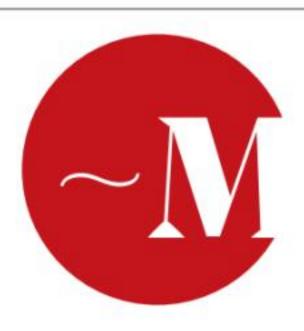

Rodrigo Carrasco. MADRID

De la mano del campeón del mundo, Iker Casillas, laFinca Grand Café inauguraba ayer la exposición «Pegada al Corazón» organizada en colaboración con el Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid y la Fundación Real Madrid, y que estará abierta al público hasta el 17 de noviembre. Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca Grupo, e Iker Casillas, adjunto al director general de la Fundación Real Madrid, presentaron la exposición que recoge la historia del mejor club del siglo XX a través de su equipación y otros objetos de leyenda, mientras el exfutbolista repasaba algunas anécdotas de su carrera deportiva.

La exposición presenta un recorrido por distintas vitrinas que exhiben más de una treintena de camisetas del club, cada una con su propia historia, desde una réplica de la primera camiseta de la entidad de 1902 hasta la camiseta de Iker Casillas de la final de la Champions en 2014. Además, recoge otros objetos entre los que destacan las botas de Cristiano Ronaldo, Modric o Arbeloa, balones y carteles de partidos que han marcado la historia del club, entre otras reliquias. Esta colaboración supone el inicio de otros proyectos conjuntos que responden a la política de Responsabilidad Social Corporativa de LaFinca Grupo, apoyando la cultura y el deporte más solidarios.

Este centro comercial es el punto de encuentro de LaFinca en Pozuelo de Colecciones LaFinca Grand Café

### «Pegada al Corazón», la exposición de la pasión madridista



Iker Casillas protagonizó la inauguración de la exposición

Alarcón, por donde ya han pasado casi 800.000 personas desde su inauguración, y donde se viven nuevas experiencias con una amplia oferta gastronómica de restaurantes con diferentes conceptos, contando con terrazas que disfrutan de unas extraordinarias vistas a LaFinca Golf. Entre sus servicios están pastelería, veterinario, farmacia, supermercado, peluquerías, perfumería, moda, clínica dental, boutique de vino, atelier de flores, estudio de decoración y hasta un centro de entrenamiento personal.

En un espacio de 10.000 m², en el que se encuentra un amplio aparcamiento para 600 vehículos con un centro premium de lavado y un servicio de aparcacoches. Además, es un espacio amigo de las mascotas, siendo «petfriendly» todos sus establecimientos.

#### Cinco equipos, cinco estrellas

Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Leganés, los cinco clubes madrileños de LaLiga EA Sports, protagonizan la nueva iniciativa de Mahou bajo el nombre de «Cinco Equipos, Cinco Estrellas», una nueva edición especial de la cerveza Mahou Cinco Estrellas. En un evento celebrado en la sede de LaLiga en Madrid, los exjugadores Guti, David Villa, Esteban Granero, Mario Suárez y Martín Mantovani representaron a Real Madrid, Atlético, Getafe, Rayo Vallecano y Leganés, respectivamente. Y es que Mahou quiere homenajear a los cinco clubes y a la Comunidad de Madrid, la región con más conjuntos en la máxima categoría del fútbol español, «un reflejo de la calidad, la excelencia y la fuerza del fútbol madrileño», destacó la empresa cervecera. Para celebrar este hito, Mahou lanza una nueva edición Cinco Equipos, Cinco Estrellas, una edición única y exclusiva.

En sus respectivos turnos de palabra, Guti rememoró «recuerdos buenos y malos de los derbis madrileños», y se quedó con la «época buenísima del Real Madrid en el Vicente Calderón. Era un campo talismán para nosotros», dijo el exfutbolista, que reconoció que los derbis «siempre eran partidos muy especiales». «Los derbis madrileños son especiales, no solo los del Real Madrid y el Atleti. Lo hemos vivido desde niños, iba de pequeño con mi hermano y era muy especial, y los he jugado desde muy pequeño», agregó Granero, que también analizó el Getafe-Leganés del próximo domingo. «Son dos ciudades trabajadoras, son dos clubes que desde lo más pequeño y la humildad han conseguido con mucho mérito establecerse en Primera. Verles celebrando en Primera es una especie de milagro divertido», expresó. El exmediocentro destacó la «identidad» del equipo azulón con José Bordalás como punta de lanza, lo que le da más estabilidad. «Siempre se las apaña para ir sumando puntos y no sufrir este año» elogió, antes de recordar los derbis ante el Atlético cuando defendió la camiseta del Real Madrid. «En el Calderón eran muy divertidos y calientes, pero no hostiles», comentó junto a Mario Suárez.

Inmersivo

#### Viajar en el Titanic con la realidad virtual

MAD Madrid Artes Digitales, el único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas y productores de muestras como Klimt, Tutankamon o Los últimos días de Pompeya, ofrece todos los días de la semana su nueva superproducción basada en uno de los buques más emblemáticos de la historia. En la exposición se podrán explorar los espacios y la historia del gran transatlántico durante su fatídico viaje hasta Terranova.



#### Exposiciones Espíritu de Japón

Tras visitar Tokio, Sao Paulo, Shanghái, Montreal y Milán, la original experiencia de arte inmersivo «Spirit of Japan» llega por primera vez a España para ofrecer un viaje por las obras más célebres de grandes maestros de la estampa nipona, conocidos por el movimiento artístico Ukiyo-e.

### Comerciantes Regresa el ya mítico Mercado de las Ranas

Dónde Avenida Luis

García Cereceda,5 Cuándo desde ayer

hasta el 17 de

noviembre

La Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras organiza un mercado especial que cuenta con varias citas al año (normalmente el primer y tercer sábado de cada mes) centradas en temáticas distintas entorno a las cuales se desarrollará una gran variedad de actividades culturales, comerciales y artísticas para todas las edades. El Mercado de las Ranas es una actividad de puertas abiertas donde los establecimientos comerciales

ubicados en el Barrio de las Letras abren sus puertas el primer y tercer sábado del mes de forma ininterrumpida con el objetivo de mostrar y compartir la oferta comercial, turística, cultural y gastronómica.

#### SE NECESITA EMPLEADA DE HOGAR

En régimen interno para vivienda en Madrid. Importante experiencia y referencias contrastables. Importante salario. Interesadas enviar curriculum a:

mundointerna2022@gmail.com o llamar al 608 02 54 52

### MADRID VIVR

Jueves 19.9.2024

### Gastronomía Cocina del Ampurdán en la mesa de otoño

Sa Marinada incorpora nuevos platos esta temporada

La extraordinaria materia prima sigue siendo la protagonista



Cómo llegar

**SA Marinada** 

Madrid

33

C/ Eduardo Dato

Sa Marinada

Dónde calle Fernán-

dez de la Hoz, 33

Precio medio 45 euros

C/ Viriato

C/ Almagro

C/ Rafael Calvo

Pza. de Chamberi

Andrés Sánchez Magro. MADRID

Destacar en un mar de multitudes es harto complicado. Eso es Madrid y el sector hostelero, una noria que gira y gira como diría el gran Jordi González, con infinidad de propuestas de todos los tipos imaginables, para bolsillos de todos los tamaños y también con diferentes niveles de calidad, por qué no decirlo. Dar con un con-

cepto de restauración inédito y de calidad en esta gran urbe no es que sea difícil, es que es casi imposible. En esa mínima porción de tarta se encuentran solo unos pocos elegidos, muy pocos; solo aquellos que han tenido una visión empresarial genuina y que no han visto inconveniente en invertir horas y horas para hacer realidad su sueño, ese en el que solo creían ellos mismos, ya sea por viabilidad económica o logísti-

ca. Pero contra viento y marea ahí están, y no precisamente viendo pasar el tiempo, sino currándoselo. Suelen ser proyectos muy personales, tanto que, en ocasiones, solo su dueño es capaz de gestionary actúa como hombre orquesta en cocina y sala para hacerle llegar al cliente justo lo que él quiere. Ya totalmente ready y en el papel de trendsetter, un servidor ha hecho su trabajo de campo y ha localizado la exclusividad hecha restaurante, Sa Marinada, una ventana a la Costa Brava que además no para de sorprender a los madrileños con platos inéditos. Y es que su propietario Joan Gurt con esta genialidad nos hace sentir un poquito más cerca de la frescura del mar Mediterráneo y de su rica cocina ampurdanesa.

El otoño es una época muy agradecida para la mesa y Sa Marinada lo sabe. Este restaurante vuelve a hacer de la suyas y nos acerca la exclusividad culinaria de la mano de tres recetas nunca vistas en la capital y con ese sabor a otoño, de recetas reconfortantes y contundentes; la mejor forma de saborear de manera pura la cultura culinaria de este rincón. Fiel a su filosofía y coincidiendo con la llegada de la nueva estación, este restaurante incorpora nuevos platos en los que una vez más la extraordinaria ma-

teria prima es la protagonista. Por primera vez, los caracoles del mítico Can Barris desembarcan en la ciudad de la mano de Sa Marinada, una receta centenaria, y secreta, elaborada por este popular establecimiento de Campllong (Girona). Es verdad que los caracoles o los amas o los odias, pero es que a estos es muy complicado resistirse ¡Vivan los caracoles! Gracias a la amistad que une a Gurt y a los actuales

gerentes de Can Barris es posible disfrutar de esta delicatesen en la capital. Estos caracoles, de una determinada especie, son criados en una zona de Aragón en un terreno plagado de hierbas aromáticas, como romero, cardos y tomillos, que le aportan un sabor único y excepcional. Tras una preparación previa de varios días para poder consumirlos, los caracoles de montaña de Sa Marinada se elaboran al horno, una receta que requiere de horas de cocinado y que tiene una gran carga emocional, ya que ha pasado de generación en generación hasta hoy. El resultado final son unos caracoles acompañados de una sabrosa salsa muy reducida, que invitan a mojar pan. Olé, olé y olé... y el que no diga olé, que se le seque la hierbabuena -imposible decirlo con tanto arte como la añorada gaditana María la Hierbabuena-. El pintón es la segunda joya culinaria otoñal, un plato que combina lo mejor del mar y de la tierra; se trata de una cazuela con butifarra, robellones de temporada, gambas XL, cigalas de costa, huevos fritos, patatas artesanales fritas y pimien-

tos de Padrón. Este mary montaña

especial, contodo el sabor del Am-

purdán, es una receta 100 % casera; una propuesta única, variante de la clásica cazuela que se toma en Ibizay Mallorcay que cocinaba antaño la abuela de Joan. Para su elaboración, cada uno de los ingredientes se cocina por separado para luego unirlos en el recipiente de barro: la butifarra, los robellones, las gambas y las cigalas se hacen a la brasa frente a los huevos, las patatas y los pimientos, que son fritos. Se te hace la boca agua. El postre también suma una nueva propuesta, el xuixo.

Este postre típico de Gerona es 100 % artesanaly se hace en el restaurante al momento. Se trata de un bollo de una masa fina y aérea, a medio camino entre el cruasán y el buñuelo, que se rellena de chocolate y que se espolvorea con azúcar y canela. Jugoso y muy crujiente, el xuixo en Sa Marinada se sirve caliente y acompañado de helado de vainilla a la brasa. Como plus, este establecimiento también da la bienvenida a una nueva forma de presentar la estrella de su cocina, la gamba roja de Palamós, en formato de un tartar. Junto a la gamba, una base de aguacate marinado en una vinagreta de frutos rojos y de unas tostas.

Para quién aún esté en babia, Sa Marinada es sinónimo de Costa Brava, de riqueza culinaria; nos acerca esta zona en la mesa a través de los productos del mar Mediterráneo y también del interior. Este restaurante rinde culto a la cocina ampurdanesa, donde prevalece el producto, sin filtros; la tradición, la técnica y la vanguardia se conjugan en platos con un marcado sentir marinero en un equilibrio perfecto. Gran parte de su éxito reside en la despensa: mariscos y pescados de las lonjas de Palamós y Rosas, butifarra y embutidos de Olot y de la comarca de la Garrotxa, aceite llegado de la comarca del Ampurdán, arroz de Pals o vinos y cavas de la D.O. Empordà. Porque eso es la comarca del Ampurdán: costa, viñedos y olivos.





Su interpretación del xuixo gironés y sus tradicionales caracoles de montaña

ECONOMÍA 29

| LA BO      | DLSA              |         |                 |          |                    |                    |            |              |                   |        |                 |                  |                   |                     |        |                   |            |
|------------|-------------------|---------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|--------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|
|            | IBEX 35<br>Madrid | į       | CAC 40<br>París |          | TSE 100<br>Londres | DAX [<br>Fráncfort | Nueva Yo   |              | NASDA<br>Nueva Yo |        | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLE<br>Brent | 0                 | EURÍBOR<br>12 meses |        | ORO<br>Dólar/onza |            |
| Cotiz.     | 11.684,70         |         | 7.444,90        | 8        | 3.253,68           | 18.711,49          | 41.503,10  |              | 19.344,49         | 9      | 36.380,17       | 73,08            |                   | 2,948               |        | 2.571,21          | Cotiz.     |
| Día        | -0,16%            |         | -0,57%          | <b>V</b> | -0,68%             | -0,08%             | -0,25%     | $\mathbf{v}$ | -0,45%            | - ▼    | 0,49%           | -0,62 %          | $\mathbf{\nabla}$ | -0,91%              | V      | 0,05%             | △ Día      |
| Año        | 15,67%            |         | -1,30%          |          | 6,73%              | 11,70%             | 9,19 %     |              | 13,02 %           |        | 8,71%           | -0,84%           |                   | -16,08%             |        | 24.59%            | Año        |
| IBEX 35    | i.                |         |                 |          |                    |                    |            |              |                   |        |                 |                  | -                 |                     |        |                   |            |
|            | Última            | a Ayer  |                 |          | Última Ayer        |                    | Ayer       | Últim        |                   | Última | a Ayer          |                  |                   |                     |        |                   |            |
|            | Cotización        | 96 Dif. | Máx.            | Min.     | Volumen €          |                    | Cotización | % Dif.       | Máx.              | Min.   | Volumen €       |                  | Cotización        | % Dif.              | Máx.   | Min.              | Volumen €  |
| ACCIONA    | 130,400           | -1,14   | 131,700         | 130,100  | 9.231.472          | CELLNEX            | 36,820     | -0,14        | 37,040            | 36,720 | 21.617.832      | LOGISTA          | 27,680            | -0,79               | 27,960 | 27,640            | 4.525.960  |
| ACCIONA EI | VERGIA 21,600     | -0,28   | 21,720          | 21,420   | 12.259.128         | ENAGAS             | 13,770     | -2,20        | 14,070            | 13,760 | 13.958.834      | MAPFRE           | 2,380             | 2,23                | 2,388  | 2,334             | 10.174.509 |
| ACERINOX   | 9,470             | 1,07    | 9,500           | 9,345    | 4.196.931          | ENDESA             | 19,660     | -1,63        | 20,080            | 19,645 | 15.563.140      | MERLIN           | 11,370            | -1,64               | 11,540 | 11,360            | 9.738.938  |
| ACS        | 41,740            | 0,10    | 41,760          | 41,420   | 12.816.953         | FERROVIAL          | 38,320     | -0,42        | 38,320            | 38,040 | 24,750,309      | NATURGY          | 22,440            | -2,43               | 23,100 | 22,400            | 10.365.573 |
| AENA       | 196,700           | 1,24    | 196,700         | 193,800  | 59.832.452         | FLUIDRA            | 21,620     | -0,37        | 21,720            | 21,300 | 5.254.654       | PUIG             | 20,180            | -1,27               | 20,600 | 20,180            | 4.205.665  |
| AMADEUS    | 65,100            | -0.12   | 65,560          | 64,920   | 34.551.939         | GRIFOLS-A          | 10,060     | -2,00        | 10,235            | 10,005 | 10.881.433      | RED ELECTRICA    | 17,090            | -1,56               | 17,400 | 17,010            | 10.716.027 |
| ARCELORM   | TTAL 21,100       | 0.67    | 21,150          | 20,820   | 2.178.921          | IBERDROLA          | 13,565     | -1,09        | 13,755            | 13,480 | 213.279.387     | REPSOL           | 11,735            | 0,13                | 11,775 | 11,715            | 30.060.252 |
| B. SABADEL |                   | 0,48    | 1,912           | 1,890    | 24.603.448         | INDITEX            | 50,940     | -0.20        | 51,100            | 50,640 | 72.720.294      | SACYR            | 3,194             | 0,25                | 3,200  | 3,176             | 6.792.906  |
| B. SANTAND |                   | -0,06   | 4,546           | 4,507    | 74.452.467         | INDRA              | 16,220     | -1,88        | 16,460            | 16,220 | 11.257.658      | SOLARIA          | 12,020            | -0,33               | 12,140 | 11,920            | 4.521.194  |
| BANKINTER  |                   | 0,00    | 7,956           | 7,888    | 10.831.962         | INMOB. COLONIA     |            | 0,24         | 6,425             | 6,320  | 5.102.348       | TELEFONICA       | 4,396             | 1,27                | 4,396  | 4,339             | 50.184.925 |
| BBVA       | 9,462             | 0,55    | 9,500           | 9,420    | 65.904.370         | IAG                | 2,451      | 0.45         | 2,461             | 2,432  | 21,786,103      | UNICAJA          | 1,163             | 0,52                | 1,168  | 1,154             | 4.164.284  |
| CAIXABANK  |                   | 0,22    | 5,438           | 5,364    | 32.129.806         | LAB. ROVI          | 73,950     | -0.07        | 75,500            | 73,950 | 8.079.657       | 300000000        | 4.20              |                     | 4.00   | 19100             |            |

#### **Empresas**



Acto de firma del contrato de Técnicas Reunidas y Sinopec

#### Industria

## Contrato de Técnicas Reunidas de 2.500 millones en Kazajistán

Su «joint venture» junto a Sinopec se hace con un contrato petroquímico

#### R. L. Vargas. MADRID

Técnicas Reunidas sigue sacando partido a su «joint venture» con la china Sinopec. Un consorcio liderado por KazMunayGas, la compañía estatal de petróleo y gas de Kazajistán, ha adjudicado el desarrollo de una unidad de craqueo («steam cracker») a la empresa conjunta creada por las compañías china y española, según informó Técnicas Reunidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo Sinopec aportará apoyo financiero para su ejecución.

La adjudicación de este contrato se enmarca en el acuerdo estratégico que Sinopec y Técnicas Reunidas suscribieron el pasado mes de septiembre y cuyo primer resultado fue la adjudicación el pasado mes de enero de dos grandes instalaciones de fraccionamiento de gas en Riyas (Arabia Saudí).

La inversión necesaria para el desarrollo de la unidad de craqueo ascenderá a unos 2.300 millones, de los cuales un 50% corresponderá a cada uno de los socios de la «joint venture», según detalló Técnicas Reunidas. Su ejecución se desarrollará hastafinales de 2028 y la empresa norteamericana Lummus Technologies, que ha comunicado recientemente su participación en el proyecto ha sido elegida por Sinopec y Técnicas Reunidas como licenciante de la tecnología.

La unidad de craqueo, que es la unidad de proceso principal de todo complejo petroquímico, será instalada en el que el consorcio liderado por KazMunayGas desarrolla en Atirau, zona situada en la zona occidental del país, en la costa del mar Caspio. La unidad usará gas procedente de los yacimientos de Kazajistán para la generación de productos petroquímicos. Se estima que contribuirá a la producción de unas 1.300 kilotoneladas (kta) de etileno.

### LARAZON

#### Financieros y Societarios Agrupados

#### SURATLÁNTICA DE ESTUDIOS, S.A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de "Suratlántica de Estudios, Sociedad Anónima", que se celebrará en Madrid, C/ Fernán Núñez, 55 A, en primera convocatoria, el próximo 28 de octubre, a las 9:00 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente dia 29 de octubre, en el mismo lugar y hora señalados, con arreglo al siguiente

#### Orden del Día:

- Reelección del Administrador Único de la Sociedad.
- Aprobación para iniciar los trámites de disolución, liquidación y extinción de la Sociedad.
- Facultar al Administrador Único para formalizar en escritura pública los acuerdos adoptados y su inscripción en su caso en el Registro Mercantil.
- 4º. Aprobación del acta de la Junta.

#### Madrid, 10 de septiembre de 2024-.

El Administrador Único, Don Manuel García Orozco.

#### SISTEMAS ENERGÉTICOS SIERRA DEL ANDÉVALO, S.A. Anuncio de sustitución de título

Los Administradores mancomunados de la sociedad Sistemas energéticos Sierra del Andévalo, S.A. (la "Sociedad"), en ejecución de las decisiones adoptadas por la Junta General, acordaron iniciar el procedimiento previsto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital para la sustitución del título múltiple nº 1, comprensivo de 2.010 acciones nominativas de la Sociedad numeradas de la 1 a la 2.010 (el "Título Múltiple Desactualizado"), como consecuencia de su extravío, y adicionalmente por la necesidad de adaptar los títulos representativos de las acciones a la nueva estructura accionarial

A tales efectos, se concede el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diario de mayor circulación en la provincia de Madrid, para que los accionistas que, en su caso, disponga del Título Múltiple Desactualizado lo presenten para su canje en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paseo de la Castellana, 91, 11a planta, 28046, Madrid.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, si el Título Múltiple Desactualizado no fuese presentado para su canje dentro del plazo señalado, será automáticamente anulado y sustituido por los correspondientes títulos que acrediten la titularidad de las acciones correspondiente a los accionistas actuales de la Sociedad, cuya emisión se deja anunciada por la presente, sin perjuicio de la publicación del correspondiente anuncio, una vez expirado el referido plazo de un mes, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario en el que se hubiera publicado el anuncio del canje.

Los nuevos títulos se entregarán a las personas a cuyo nombre figuren en el libro registro de acciones nominativas, o a sus herederos, previa justificación de su derecho, y si ésta no pudiera ser hallada, quedarán depositados por cuenta de quien justifique su titularidad.

Madrid, 24 de mayo de 2024.
Los Administradores mancomunados de Sistemas
Energéticos Sierra del Andévalo, S.A.,
Eólica de Málaga, S.L.U. y Sondasol Spain S.L., a
través de sus representantes personas físicas,
D. Juan Jaquete Pastor y
D. Mario Móstoles Nieto, respectivamente.

#### ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo Nacional de fecha 16 de julio de 2024, se convoca Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española Contra el Cáncer para ser celebrada el día 24 de octubre de 2024 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM), calle Mauricio Legendre n.º 38, de Madrid, y en su defecto, en segunda convocatoria, a las 12:00 horas en el mismo lugar, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Plan Estratégico 2025-2028 de la Asociación Española Contra el Cáncer, tras la reunión de Presidentes de Juntas Provinciales (según artículo 24.3 de los Estatutos Sociales).

SEGUNDO.- Ruegos, preguntas y propuestas.

En Madrid, a 11 de septiembre de 2024 Dña. Coloma Armero Montes Secretaria del Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer

#### PICO ORBIA MACHINES & CARS, S.L. (Sociedad absorbente) INVERSIONES GOZAPEIRO, S.A. (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, (en adelante, LME), se hace público que el día 5 de septiembre de 2024, las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de PICO ORBIA MACHINES & CARS, S.L. (Sociedad absorbente) y de INVERSIONES GOZAPEIRO, S.A. (Sociedad absorbida), en ejercicio de sus competencias, han aprobado y por unanimidad la fusión por absorción de INVERSIONES GOZAPEIRO, S.A. (Sociedad absorbida), Sociedad integramente participada por PICO ORBIA MACHINES & CARS, S.L. (Sociedad absorbente) con la consiguiente disolución sin liquidación de la Sociedad absorbida y la transmisión en bloque de su patrimonio a la Sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal todos sus derechos y obligaciones, todo ello en los términos y condiciones previstos en el Proyecto Común de Fusión aprobado y suscrito por los administradores de las Sociedades participantes con fecha 5 de septiembre de 2024.

La fusión se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la LME al tratarse de una fusión por absorción en la que la Sociedad absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones sociales en el que se divide el capital social de la Sociedad absorbida. En consecuencia, no resulta necesaria para esta fusión (i) la inclusión en el Proyecto de fusión de las menciones 3, 5 y 7 del artículo 40 de la LME (ii) los informes de los administradores y expertos sobre el Proyecto de Fusión, y (iii) el aumento de capital de la Sociedad absorbente.

El acuerdo de fusión se ha adoptado por cada una de las sociedades que participan en la fusión, en Junta Universal, por unanimidad de todos los socios, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LME, el acuerdo puede adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la LME y sin el informe de los administradores sobre el Proyecto de Fusión.

De conformidad en los artículos 10, 12 y 13 de la LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, en el domicilio social de las mismas, así como el derecho de dichos acreedores de oponerse a la fusión en los términos y con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión por absorción.

En León, a 5 septiembre de 2024. Doña Eugenia Pérez-Puchal Suárez, administradora única de PICO ORBIA MACHINES & CARS, S.L. y Don Macario Fernández García, administrador único de INVERSIONES GOZAPEIRO, S.A.



Vista de las laderas donde bajaban las corrientes de lava que expulsaba la caldera que entró en erupción el 19 de septiembre de 2021

**En el tercer aniversario** de la erupción del volcán Cumbre Vieja, los afectados siguen a la intemperie y no prevén solución próxima a sus múltiples necesidades

# La Palma: tres años de promesas rotas entre contenedores

Andrea Pérez. LA PALMA

ltercer aniversario de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, tal día como hoy, es un evento marcado por la reflexión y el duelo por lo perdido, pero también por el malestar y la frustración de los afectados, quienes siguen lidiando con las secuelas de un proceso de reconstrucción fallido. Lejos de haber recuperado la normalidad, cientos de familias siguen atrapadas en una espiral de

promesas incumplidas, viviendas temporales y un futuro incierto, lo que ha provocado manifestaciones y protestas durante este aniversario.

La erupción, que se prolongó durante 85 días y afectó a más de 1.200 hectáreas de la isla, sigue siendo una herida abierta para muchos de los residentes del Valle de Aridane, el área más devastada. Con 7.000 personas evacuadas y más de 1.300 viviendas destruidas, la magnitud de la catástrofe dejó a miles de palmeros sin hogar, sin medios de subsistencia y sin un plan claro para retomar sus vidas.

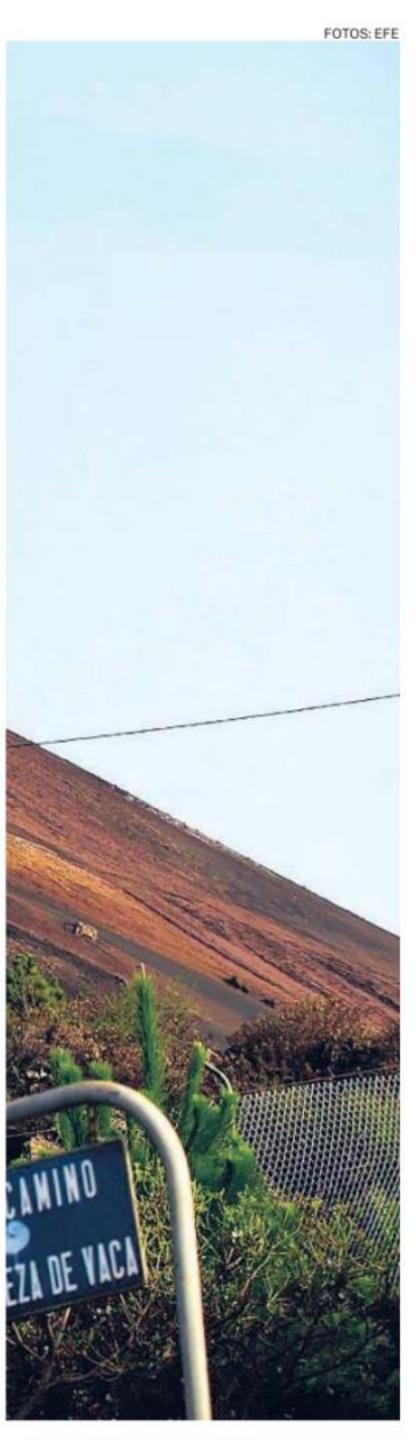

Sin embargo, lo que comenzó como una respuesta de emergencia por parte de las autoridades ha derivado en una gestión marcada por la ineficiencia y la lentitud. Las viviendas temporales, que inicialmente debían ser una solución provisional, se han convertido en una especie de «hogar» permanente para cientos de familias, generando una creciente insatisfacción entre los damnificados.

En este contexto, la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán organizó una serie de manifestaciones para coincidir con el tercer aniversario, como una forma de visibilizar su situación y exigir soluciones reales. Estas marchas se llevaron a cabo en Los Llanos de Aridane y en el barrio de La Laguna, dos de los puntos más afectados por la erupción. Los afectados exigieron una aceleración en el proceso de reconstrucción y criticaron la falta de avances significativos en la entrega de viviendas definitivas.

Desde el mismo momento en que cesó la actividad volcánica, la reconstrucción de la isla se perfilaba como una tarea monumental. Sin embargo, la realidad es que, tres años después, muchas de las promesas hechas por las autoridades nacionales siguen sin materializarse. El Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias han anunciado en repetidas ocasiones la creación de nuevas viviendas y ayudas económicas, pero estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la burocracia y la falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas. Esto ha provocado que muchas de las personas afectadas sigan viviendo en contenedores habilitados como viviendas temporales, una situación que debía haber sido transitoria pero que, en la práctica, se ha convertido en permanente para muchas familias.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha sido una de las voces más críticas respecto a la gestión de la crisis. En una reciente visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la isla, Rodríguez lamentó que Sánchez no dedicara ni un minuto a reunirse con los responsables de la reconstrucción ni con los afectados por la erupción. Esta falta de atención ha generado un profundo malestar entre los palmeros y palmeras, quienes ven cómo las autoridades parecen haber dado la espalda a sus necesidades.

Uno de los problemas más graves y visibles es el relacionado con las viviendas porque Los Llanos de Aridane, uno de los municipios más afectados, ha sido testigo de la desesperación de cientos de familias que siguen viviendo en contenedores. Estas estructuras, concebidas para ser una solución de emergencia, ofrecen condiciones precarias y están lejos de proporcionar la seguridad y comodidad que necesitan las familias que lo han perdido todo. Según las autoridades locales, se está trabajando para convertir algunas de estas viviendas temporales en permanentes, pero el proceso ha sido extremadamente lento.

El Instituto Canario de la Vivienda ha señalado que se han inver-

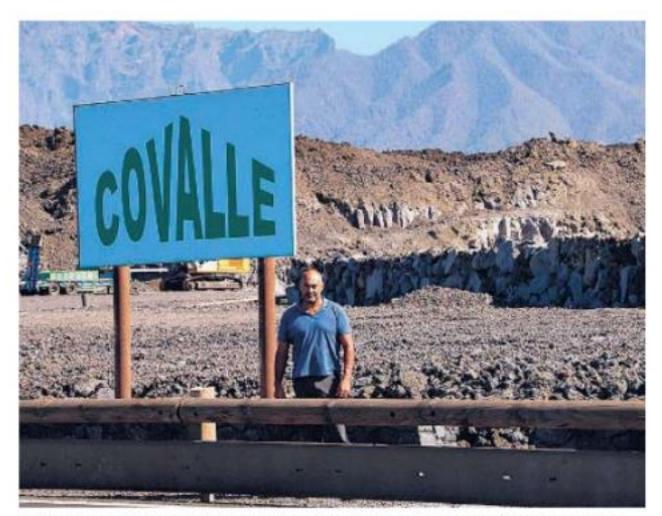

La Cooperativa Covalle trabaja sobre el terreno que dejó la erupción



El sector del plátano intenta volver a las ventas previas al 19/9

tido fondos significativos en la construcción de nuevas viviendas y en la compra de terrenos para la edificación de nuevas urbanizaciones. Sin embargo, la burocracia ha sido uno de los principales obstáculos, retrasando la entrega de las viviendas prometidas y generando un clima de desesperanza entre los damnificados.

A lo largo de estos tres años, el impacto psicológico y emocional en los afectados ha sido inmenso. Perder una casa no es solo perder una propiedad, es perder una parte fundamental de la vida de una persona, y para muchas de estas familias, la incertidumbre ha sido una carga difícil de soportar. Los afectados han tenido que adaptarse a vivir en espacios reducidos y en condiciones muchas veces indignas, con la esperanza de que, en algún momento, el proceso de reconstrucción acelerara y les proporcionara una solución definiti-

En el Foro de Participación Ciudadana para la Reconstrucción, celebrado en septiembre de 2024, los testimonios de los afectados evidenciaron agotamiento y desesperación. Muchos expresaron su decepción ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, señalando que se sienten abandonados tanto por el Gobierno regional como por el central.

Aunque se han aprobado nuevas líneas de ayuda, estas no han sido suficientes para compensar las pérdidas sufridas, y la lentitud en la ejecución de los proyectos de reconstrucción ha contribuido a que muchos de los damnificados

La plataforma de afectados prevé manifestaciones para visibilizar la situación

Para los palmeros, la reconstrucción de la isla no es solo una cuestión económica, es una deuda moral sigan viviendo en un limbo.

A pesar de los numerosos anuncios de planes de recuperación, la
realidad en el terreno es que la reconstrucción de La Palma está
lejos de estar completa. Las autoridades locales han señalado que
el proceso es complejo y que, además de la construcción de viviendas, se deben abordar otros desafíos, como la reconstrucción de
infraestructuras y la reactivación
de la economía local, gravemente
afectada por la erupción.

En cuanto a las ayudas económicas, si bien el Gobierno ha destinado millones de euros para apoyar la recuperación, muchos afectados han denunciado dificultades para acceder a las compensaciones. Según la Plataforma de Afectados, algunas familias que perdieron su segunda vivienda han quedado excluidas de las ayudas, lo que ha generado aún más resentimiento y una sensación de injusticia.

El papel del Gobierno nacional en este proceso ha sido objeto de duras críticas. Si bien las autoridades locales han destinado recursos y han aprobado medidas para la reconstrucción, la percepción generalizada es que estas acciones han sido insuficientes. La falta de una planificación efectiva y la ineficiencia administrativa han provocado que muchas personas sigan viviendo en condiciones de emergencia, tres años después de la erupción.

Para los palmeros y palmeras, la reconstrucción de la isla no es solo una cuestión económica o material, sino también una deuda moral. La erupción fue un desastre natural, pero lo que ha seguido ha sido, para muchos, un desastre administrativo, que ha profundizado el dolor de quienes lo perdieron todo. Con cada aniversario que pasa, la urgencia de encontrar soluciones permanentes se hace más evidente, y la paciencia de los afectados, más frágil.

A medida que se cierra otro capítulo de esta tragedia, la pregunta que muchos se hacen es si el próximo aniversario será diferente, si podrán dejar atrás las casas contenedory reconstruir sus vidas en viviendas dignas. Por ahora, la incertidumbre sigue siendo la única constante para quienes sufrieron el azote del Tajogaite. De hecho, Cáritas Diocesana de Tenerife ha realizado más de 4.000 atenciones y son 1.300 las familias y 3.400 las personas (entre ellas 725 menores) que han recibido algún tipo de ayuda de la entidad gracias a las aportaciones recibidas en el marco de la Campaña de Emergencia y Solidaridad.



## Los jóvenes usan la IA para pedir consejo en sus relaciones sociales

La Fundación Sol ha presentado un informe sobre el uso de la tecnología y sus consecuencias en los menores

#### Ana Abizanda. MADRID

Las nuevas tecnologías tienen cada vez una mayor influencia sobre los niños y adolescentes, y se quiera o no llegan a moldear muchos aspectos de su vida, porque su presencia se ha extendido desde la intimidad del hogar hasta el ámbito educativo y social.

Para analizar las consecuencias que tienen sobre la salud, el bienestary el desarrollo de los menores, la Fundación Sol ha dado a conocer los resultados de su informe «Percepciones sobre el impacto de contenidos digitales en la infancia y la adolescencia», que fue presentado ayer en Madrid.

Un dato muyllamativo que muestra el documento es que un tercio de los adolescentes depositan su confianza en la inteligencia artificial (IA) para recibir consejos sobre sus relaciones sociales, lo que demuestra el papel creciente de estas tecnologías en su día a día. Por sexos, son los chicos los que más emplean esta herramienta para plantear cuestiones sobre su vida (un 40%), mientras que en el caso de las chicas el porcentaje desciende a un 21%.

A nivel general, un 45% de los jóvenes de entre 15 y 17 años ha utilizado la IA, sobre todo chatbots comoChatGPT(el80%), los asistentes virtuales (53%) y en menor medida las herramientas para editar y crearimágenes (35%). Lagran parte utiliza la Inteligencia Artificial con fines educativos, como completar los contenidos de una materia (58%), para estudiar y preparar exámenes (44%) o para hacer trabajos (39%). En este sentido, algunos de

los docentes entrevistados consideraron necesario un cambio de enfoque en la enseñanza para adaptarse a esta nueva tecnología.

El informe de la Fundación Sol indica además que el 96% de los niños de 11 a 14 años tiene al menos un dispositivo de uso personal, que suele ser el teléfono móvil en el 80% de los casos. El porcentaje es muy preocupante en los más pequeños de la casa, ya que el 60% de los menores de seis años posee un dispositivo personal. La entrada a las nuevas tecnologías entre los niños suele producirse con las tablets, y luego se van incorporando otros dispositivos, como el móvil, los ordenadores y las videoconsolas.

El acceso a internet supone su toma de contacto con las redes sociales, sobre todo en el caso de los adolescentes, que usan en su mayoría Instagram y Tik Tok (85%) para entretenerse, mantenerse informados y relacionarse con otros. Se da la paradoja de que para 7 de cada 10 familias son estas dos RRSS las que El 60% de los niños menores de seis años ya tiene un dispositivo de uso personal

Tres de cada cuatro padres, partidarios de implantar sistemas de verificación por edad

Foto de familia de la presentación del informe, ayer, en Madrid

mástemorcausan, por la influencia que tienen en la vida diaria de los menores, y por cómo afectan a su desarrollo social y emocional.

Por este motivo, 3 de cada 4 padres consideran que implementar sistemas de verificación por edad contribuiría a crear entornos digitales más seguros. Es significativo que uno de cada tres progenitores confiese que si pudiera volver atrás en el tiempo retrasaría la edad de entrega del primer móvil a sus hijos hasta los 15 años.

Para realizar el informe, elaborado con la colaboración de la consultora GAD3 y la Fundación Nemesio Díez, se realizaron 1.983 entrevistas online entre el 25 de junio y el 17 de julio, tanto entre padres con hijos con edades comprendidas entre 1 y 14 años como a adolescentes de entre 15 y 17 años.

#### Tecnologías en la enseñanza

Los dispositivos tecnológicos ya están incorporadas a las aulas, donde hay que destacar las posibilidades que ofrecen y la optimización de ciertas actividades. No obstante, el informe señala que los docentes, pese a reconocer sus ventajas, también identifican inconvenientes, como su alto coste y la ralentización del ritmo de las clases, por lo que la mayoría de ellos aboga por un modelo híbrido que las incorpore como una herramienta complementaria a las tradicionales.

El documento de la Fundación Sol destaca además que la prohibición de los dispositivos personales (móviles) ha sido muy bien acogida por los profesores entrevistados, especialmente entre los de secundaria, que dicen que el cambio en los alumnos es evidente y positivo.

Pese a que las TRIC (Tecnologías en la Relación la Información y Comunicación) facilitan el entretenimiento, las comunicaciones y proporcionan un fácil acceso a información, los jóvenes se enfrentan a una serie de importantes riesgos cuando las usan, como su capacidad adictiva, las estafas y las suplantaciones de identidad, así como el acceso a contenidos inapropiados. En este aspecto, pese a que los adolescentes se consideran a sí mismos menos vulnerables (según el informe) que personas más mayores, uno de cada cuatro afirma haberse enfrentado a casos de sexting (imágenes personales con connotación sexual utilizadas sin consentimiento) o deepfakes (vídeos manipulados para hacer creer a los usuarios que ven a una determinada persona).

## Los vídeos grabados por el marido de Gisèle, retransmitidos en la sala

La víctima de las violaciones múltiples concedió el permiso al presidente de sala

L. R. S. MADRID

Los vídeos grabados por Dominique Pelicot sobre su propia mujer, Gisèle, a quien drogaba para ofrecerla a más de cincuenta hombres para que la violaran, fueron retransmitidos ayer en la sala del juicio que se celebra en Aviñón (sur de Francia) contra el principal acusado y esos 50 hombres.

El presidente del Tribunal Penal de Vaucluse, Roger Arata, pidió el permiso a Gisèle Pelicot, que se lo concedió, lo que ha dado lugar a uno de los momentos más reveladores del proceso al mostrar las prácticas de Dominique Pelicot y del resto de acusados.

Eso sí, Gisèle Pelicot pidió que no se difundieran las imágenes y vídeos fuera de la sala, así como que tampoco sus hijos estuvieran



La víctima ha pedido al tribunal que no se difundan vídeos de sus hijos

presentes en el momento de la difusión del material gráfico. «Me siento humillada desde que he entrado en esta sala, se me trata de alcohólica, hace falta tener mucha paciencia para escuchar lo que escucho», añadió la mujer. La septuagenaria aseveró que los vídeos «atestiguan» que la violaban cuando estaba «en estado de coma», fruto de los fuertes somníferos que Dominique le administraba sin que ella lo supiese.

Gisèle, acompañada por su hija

Caroline, que estaba visiblemente conmovida, dijo que «a estas alturas ya no hay perdón posible» y que se sintió «completamente humillada. ¿La violación es una cuestión de tiempo? ¿De tres minutos, una hora? Yo estoy completamen-

DAVID JAR

te consternada porque si esas personas (los acusados) ven a su hija, a su hermana en ese estado, ¿qué pensarían?», alegó.

#### «La quise mal»

El propio Dominique Pelicot reconoció ayer que traicionó a su mujer, Gisèle. «Desgraciadamente, mis últimos diez años han sido una catástrofe. La quise mal, no la respeté y la traicioné. Repito, nunca he tocado a nadie más de mi familia, ni a mis hijos, nietos», declaró Dominique en la mediática audiencia celebrada en el Tribunal Penal de Vaucluse de Aviñón (sur de Francia).

Su hija dice de él que es «el mayor depredador sexual que ha tenido Francia en las últimas dos décadas».

El acusado reconoció el lunes: «Soy un violador, como todos en esta sala. Mi esposa nunca ha sido una mujer sumisa. Era una familia ideal, era yo quien no lo era», lamentó el acusado. El jubilado Pelicot, que documentó todas las violaciones cometidas contra su esposa en archivos guardados en su ordenador, recordó ante el juez los abusos sexuales que sostiene haber sufrido cuando tenía 9 años y la violación que presenció a los 14. «Solo recuerdo los shocks y traumas de mi juventud que el deporte intentó hacerme olvidar; lo admito, ella no se lo merecía».

### Un total de 184.050 niños nacieron en España hasta julio

Suponen casi 41.000 menos que en el año 2017 pero 656 más que en 2023, según el INE

#### S. S. MADRID

Un total de 184.050 niños y niñas han nacido en España en los siete primeros meses de 2024, 656 más (un 0,36% por encima) que en el mismo periodo de 2023, pero 40.947 menos que en los mismos meses de 2017, hace siete años, lo que supone un descenso de un 18,2%, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada ayer.

En concreto, entre enero y julio de 2024 han nacido 184.050 bebés y, a pesar del ligero incremento con respecto a 2023 –183.394 nacimientos en los mismos meses-, estas cifras muestran una tendencia a la baja. Así, se contabilizaron 188.313 alumbramientos en 2022; 190.350 en 2021; 200.799 en 2020; 206.928 en 2019; 213.887 en 2018 y 224.997 en 2017.

Solo en el mes de julio de 2024 nacieron un total de 28.045 bebés. Además, de los datos se desprende que, del total, hubo 3.055 nacimientos de madres mayores de 40 años, frente a 2.647 de menores de 25 años. Desde diciembre de 2020 (hace más de cuatro años y medio) en España nacen más niños de mujeres mayores de 40, que de menores de 25.

Porotraparte, en las 35 primeras semanas de 2024 fallecieron

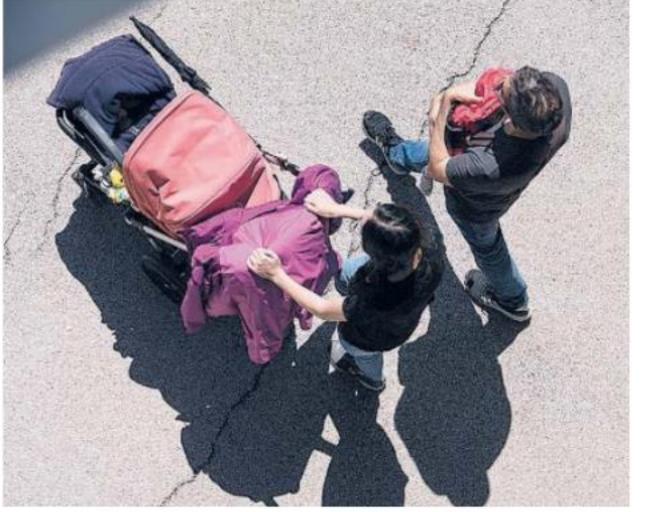

La mayoría de las madres tenían más de 40 años al dar a luz

298.510 personas en España, 3.382 más que en el mismo periodo de 2023, según la estimación de defunciones semanales del INE.

La Comunidad de Madrid ha registrado un incremento del 4,42% en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de julio, cuando se alcanzaron los 4.739 natalicios, 396 más que en el mismo mes del año anterior y casi cuatro puntos más que la media nacional, lo que eleva a 30.461 los nacimientos en los primeros siete meses en la región.

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 30 y los 34 se sitúa como el que más nacimientos suma en julio de 2024, con 1.559 alumbramientos, seguido del de 35 a 39 años, con un total de 1.484. Las madres de 20 a 29 años han acumulado un total de 1.035, mientras que las mujeres de 40 a 49 años han sumado 593 natalicios. Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado 56 nacimientos. Finalmente, los datos de Estadística han registrado diez madres de más de 50 años y un alumbramiento en el rango de edad más temprana, la de menos de 15 años.

Por comunidades, Cantabria ha sido en la que más han aumentado los natalicios respecto a julio de 2023, un 9,3% más, seguida de Melilla (6,8%) y de Castilla y León y Baleares (ambas con un 5,4%). Por su parte, Ceuta y Galicia han recortado los nacimientos respecto al mismo mes del año anterior, un 4,2% y un 3,3%, respectivamente.

En cuanto a mortalidad, por comunidades, Castillay León ha sido en la que más ha aumentado la mortalidad respecto al mismo periodo de 2023, un 7,28% más, seguida de Navarra (+6,83%). Por su parte, Andalucía y Comunidad Valenciana han recortado los fallecimientos respecto al acumulado hasta el mes de septiembre.



Imagen de un accidente de tráfico en la provincia de Ciudad Real

## El 30% de los conductores adelanta en línea continua

Un estudio ha analizado todos los accidentes de tráfico en vías convencionales de la última década

#### M. Moreno. MADRID

Un total de 8,3 millones de conductores (el 30%) reconocen haber adelantado a otro vehículo cuando había una línea continua y 13,6 millones (49%) confiesa que ha sobrepasado los límites de velocidad permitidos al realizar dicha maniobra, según el estudio «Los conductores españoles ante el adelantamiento en carretera convencional: accidentalidad y percepción (2013-2022)».

Realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), el informe analiza todos los accidentes por adelantamientos en vías convencionales de la última década, e incluye una encuesta a 1.700 automovilistas para conocer sus opiniones y hábitos a la hora de realizar esta maniobra, informa Ep.

Además, la investigación muestra que el 70% de los conductores asegura haberse sentido acosado durante un adelantamiento, y dos de cada tres usuarios han vivido una situación de riesgo durante estas maniobras.

En marzo de 2022, la Dirección General de Tráfico (DGT) impulsó la aprobación de la norma que eliminaba el margen de 20 kilómetros hora (km/h) adicionales para adelantar en carreteras convencionales. En este sentido, la investigación revela que el 19% de los conductores se muestra partidario de la medida, un 46% no la cumple y el 54% no cree que vaya a tener

como consecuencia reducir las cifras de accidentalidad.

Sin embargo, las conclusiones del estudio publicado este miércoles indican que en el año 2022 la norma que suprimió los 20 km/ hadicionales para adelantar logró reducir el número de accidentes convíctimas (-6,1%), el número de fallecidos (-8,5%) y el número de heridos graves (-9,6%) frente a los registrados en 2019, último año comparable. La normativa estuvo en vigor durante nueve meses en 2022.

«En un choque frontal a 100 km/ h hay más de un 90% de posibilidades de morir. Por ello, reducir la velocidad al adelantar ha demostrado ser positivo para luchar contra la mortalidad en carretera, dado el riesgo, la virulencia y la gravedad de este tipo de siniestros, uno de los más peligrosos de la conducción», declaró la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre.

accidentado en un adelantamiento, el informe señala que se trata de un hombre (82%) de entre 30 y 45 años (33%) que conduce un turismo (81%), en fin de semana y en periodo vacacional. El accidente tipo suele venir causado por una colisión frontolateral (30%), una colisión lateral (26%) y una colisión frontal (10%).

#### La mayoría, por la mañana

Los siniestros viales en adelantamientos habitualmente tienen lugar en horario diurno, desde las 7:00 a las 14:00 horas (52%), en viernes y sábado (32%) y en los meses de julio y agosto (22%).

Por comunidades autónomas, Baleares, La Rioja y Región de Murcia son las regiones que registran una mayor proporción de siniestros por adelantamiento en vía convencional, por encima de

El 70% de los conductores se ha sentido acosado durante un adelantamiento

#### El «reto» de los accidentes de los vehículos nuevos

La reconstrucción de los accidentes de tráfico ha evolucionado en los últimos años por las nuevas tecnologías, que, sin embargo, han propiciado también que nuevos tipos de vehículos, como los inteligentes o los eléctricos, representen un gran reto para estas investigaciones. Así lo pusieron ayer de manifiesto los ponentes del «Il Congreso de Reconstrucción de Accidentes» que se celebra en Badajoz. El presidente de la Asociación de Investigadores de Accidentes de Tráfico Profesionales (EVU Spain), Sixto Troya, explicó que el «reto» frente a este tipo de nuevos vehículos «llega incluso a asustar a los investigadores» porque «en muchos casos ya no dejan rastros en el pavimento u otros tipos de huellas».

Respecto al perfil del conductor la media nacional que se sitúa en el 2,5%. Por el contrario, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco son los territorios con menor proporción.

> Además, los tres tramos de carretera convencional con más fallecidos se encuentran en la N-232 (Km 204-221, Zaragoza), en la N-230 (Km 135-139, Huesca) y en la TF-66 (Km 1-9, Tenerife). Le siguen la EI-700 (Km. 2-3, Ibiza/Baleares) y la N-340 (Km 77-92, Cádiz).

> El adelantamiento es la tercera variable con mayor proporción de fallecidos en un siniestro (4%), por detrás del exceso de velocidad (8,4%) y el consumo de alcohol (4,6%). En la última década de la que se disponen datos a 30 días (2013-2022), casi 600 personas perdieron la vida en un adelantamiento y casi 14.000 resultaron heridas en estas maniobras.

> Finalmente, preguntados sobre las posibles soluciones para acabar con este tipo de siniestro, los españoles son partidarios de aumentar las sanciones (26%), prohibir a los ciclistas circular por vía convencional cuando no se disponga de un carril específico (18%) y mejorar la señalización (16%).

#### **Píldoras**

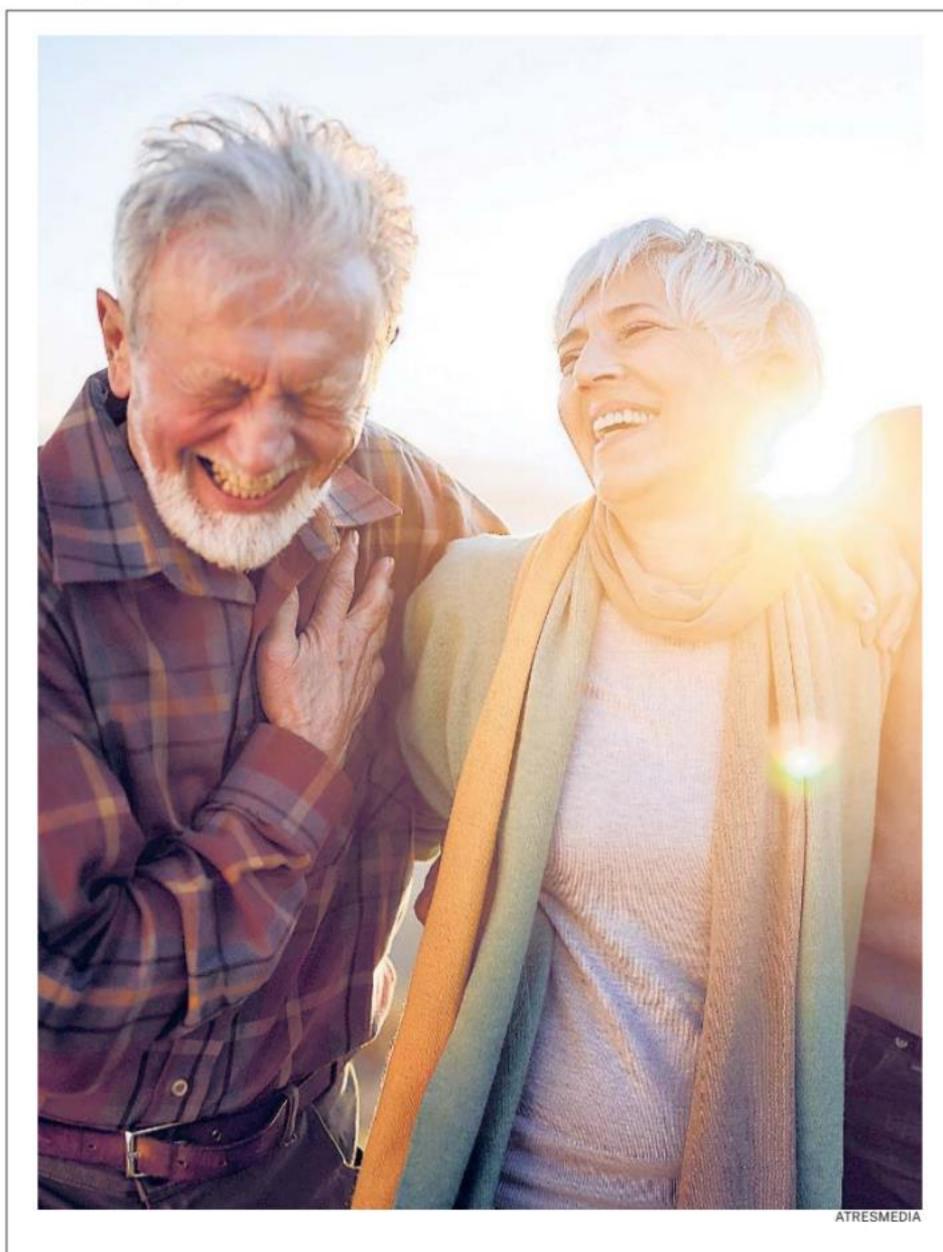

Atresmedia

### A favor de los mayores: «Hablando en plata» triunfa

La Plataforma de Mayores y Pensionistas otorga el primer premio a esta iniciativa que lucha contra el edadismo

L.R. MADRID

En octubre de 2022, Antena 3 y laSexta pusieron en marcha la iniciativa «Hablando en plata», con el objetivo de desarrollar campañas de sensibilización sobre la realidad de las personas mayores. En tan solo dos años se han lanzado campañas como «Gracias», «Currículum vital» o «Soledad no deseada»; y gracias a ella se han emitido dos programas especiales en «prime time»: el «Especial Residencias» y el «Especial Ciudadanos de Segunda», en el que se trató la brecha digital y sus consecuencias.

Ahora, esta labor ha sido reconocida por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que ha premiado la iniciativa en la categoría de medios de comunicación e imagen social.

En esta primera edición de sus premios, que se entregarán el 30 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de El Día Internacional de las Personas Mayores se entregará el premio

las Personas Mayores, la PMP ha valorado «Hablando en plata» por «ser una buena iniciativa comunicativa e informativa para visibilizar la realidad del grupo social heterogéneo de las personas mayores en nuestro país, posicionando en la agenda pública y mediática las distintas problemáticas que enfrentan y enfatizando sobre la necesaria lucha contra los estereotipos de edad y el edadismo, de manera transversal», tal y como señala el fallo del jurado.

Esta plataforma aglutina a más de 15.000 organizaciones y federaciones de mayores y pensionistas de las más relevantes de España y tiene por objetivo luchar por los derechos de los mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales. Sus premios buscan reconocer «la labor realizada por los agentes sociales más dinámicos y comprometidos de la sociedad, en favor de las personas mayores».

El pasado mes de mayo, gracias a «Hablando en Plata», Atresmedia se convirtió en la única televisión en Europa con el certificado Aenor gracias a su «compromiso con las personas mayores». El grupo audiovisual obtuvo el sello tras una exhaustiva auditoría de la entidad independiente que comprobó el completo despliegue transversal de la iniciativa.

Una iniciativa que surgió con tres objetivos claros: liderar un movimiento social de concienciación, que ayude a combatir el edadismo que se está instalando en nuestra sociedad; aumentar la percepción de valor de este colectivo; y servir de ayuda a las personas mayores poniendo en el centro del debate los temas que les conciernen y que, en un futuro, concernirán a otras generaciones.

Con el reconocimiento de la PMP, Atresmedia refuerza su implicación y compromiso para seguir poniendo en valor a las generaciones más antiguas y continuará dando espacio para abordar sus necesidades e inquietudes en los informativos y programas de sus televisiones, así como en diversas campañas de comunicación.

#### El Vaticano estudia filtraciones en el caso del edificio de Londres

A.G. MADRID

El Vaticano estudia presuntas filtraciones de información en relación a su investigación sobre la compra fraudulenta de un edificio en Londres por la que en 2023 fueron condenadas nueve personas, entre estas el cardenal Angelo Becciu, según recoge Efe.

El promotor de Justicia vaticano, Alessandro Diddi, se reunió ayer, en la ciudad italiana de Perugia, con su fiscal, Raffaele Cantone; su adjunta, Laura Reale; y el comandante de la Gendarmería Vaticana, Gianluca Gauzzi, informó la Santa Sede. «El encuentro se ha hecho necesario para concordar el inicio de una actividad de colaboración entre ambas Oficinas judiciarias tras la apertura, por parte del promotor de Justicia, de un expediente sobre presuntas filtraciones irregulares durante el desarrollo de las investigaciones sobre la conocida compra del edificio de Londres», señaló un comunicado del Vaticano.

En los últimos días había trascendido un intento de obtener datos sobre varios de los imputados por la adquisición del edificio en Londres, según informaron medios locales.

El escándalo estalló en 2019, al trascender la compra de un edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado, que derivó en una operación altamente especulativa al generar un agujero de al menos 139 millones de euros en las cuentas de la Santa Sede.

El edificio, una antigua sede de las exclusivas galerías Harrods, había costado al Vaticano unos 350 millones de euros, pero luego fue vendido por 186 millones de libras, lo que equivaldría a unos 214 millones de euros.

Aquella adquisición acabó siendo utilizada para extorsionar al Vaticano, demostrando la poca transparencia y las irregularidades que había en las cuentas de la Santa Sede. En diciembre de 2023, el Tribunal del Vaticano condenó al cardenal Angelo Becciu a 5 años y medio de cárcel por este escándalo financiero, cuando era el poderoso sustituto de la Secretaría de Estado. También hay ocho imputados más.

**36** AGENDA

**El retrovisor** 

## 1868

La tarde-noche del 18-19 de septiembre de 1868 los generales Prim y Serrano y el almirante Topete se sublevaron en Cádiz contra la Monarquía al grito de «¡Viva España con honra!». Inmediatamente después de dominar Cádiz un ejército comandado por el general Serrano se dirigió hacia Madrid y en Córdoba se encontró con las fuerzas que el Gobierno de la Monarquía enviaba a detener a los sublevados, pero las tropas reales se pasaron al bando rebelde sin apenas disparar un tiro. Poco después la Reina Isabel II tuvo que salir para el exilio y fue abolida la Monarquía de los Borbones, que duraba desde Felipe V. Aquella revolución pasó a la Historia como «La Gloriosa». POR JULIO MERINO



#### Cantabria

## La Reina preside el inicio del curso de Formación Profesional

La Reina presidió ayer el acto de apertura del Curso de Formación Profesional 2024/2025 que tuvo lugar en el IES «Doctor José Zapatero Domínguez», en la localidad cántabra de Castro Urdiales, en una jornada en la que pudo conocer el centro educativo y conversar con los alumnos. A su llegada, Doña Letizia

fue recibida por la presidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la presidenta del Parlamento regional, María José González; la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Eugenia Gómez y la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, entre otras personalidades.

#### Madrid

#### El Decano de Derecho de la UCM, Ricardo Alonso, Medalla de Honor del ICAM

El Decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, el profesor Ricardo Alonso, ha sido distinguido con la Medalla de Honor del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. En el acto, Alonso (2d) estuvo arropado por la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels (i); el decano del colegio de abogados, Eugenio Ribón, y el Consejero de la CAM de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Angel Garcia Martín (d).



Obituario Moisés Canelo (1950-2024)

#### Voz de la balada hondureña



cantautor hondureño Moisés Canelo, quien dejó una huella imborrable en la música de su país tras participar en dos festivales de la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI), falleció a causa de una enfermedad que lo afectó desde hace varios años. Su deceso tuvo lugar en Nueva York, ciudad donde residía desde hace tiempo, según informó una fuente cercana al reconocido artista, quien tenía 74 años.

#### Cantante de éxito

Nacido el 9 de julio de 1950 en Limón, en el Caribe hondureño, Canelo representó a su país en 1974 en el festival OTI con la canción «Río Viejo, Viejo Amigo», logrando el sexto lugar en la competición. En 1980, nuevamente brilló en el festival OTI, esta vez en Argentina, con «Tú, mi siempre tú», un tema del compositor hondureño Alberto Valladares, en el que obtuvo el séptimo lugar. En 1976, Canelo participó en el Festival de la Canción en Panamá con la melodía «Latinoamericana», obteniendo tres galardones: mejor canción, mejor interpretación y mejor arreglo musical. Entre sus composiciones más memorables se encuentra «Mensajero del amor», que fue elegida como la canción oficial para la visita del Papa Juan Pablo II a Honduras y otros países de la región en marzo de 1983. Canelo compartió escenario con grandes artistas.

IA RAZÓN • Jueves. 19 de septiembre de 2024



#### El libro del día

«Algo que sirva como luz» Fernando Navarro AGUILAR 384 páginas, 19.90 euros

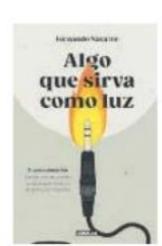

Duestos a hablar de música indie andaluza, no cabe dejar de recomendar la suerte de biografía del grupo jiennense Supersubmarina que escribió recientemente el periodista Fernando Navarro (no confundir con el Fernando Navarro guionista de «Segundo premio»). En este libro se narra con profundidad y delicadeza el auge y la caída, por un desgraciado accidente automovilístico, de esta banda de Baeza cuando estaba en lo más alto del panorama independiente.



Imagen de la película «Segundo premio» donde se ve a los actores protagonistas

## **«Segundo premio»** para Pedro Sánchez

#### Manuel López Sampalo

s bien conocido que la música de cabecera del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el rock-indie lisérgico de Los Planetas. El líder socialista se ha dejado ver en más de una ocasión en conciertos y festivales de este estilo musical pretendidamente alternativo: todavía se habla de cuando viajó en Falcon y con gafas de puto amo hasta el FIB de Benicasim. De hecho, justo hace un año, durante la cumbre europea celebrada en Granada, compartió noche (por cuenta del contribuyente) en el sofisticado Lemon Rock con el artisteo «granaíno», entre ellos, cómo no, los Jota, Florent y Eric de Los Planetas; amén de los Miguel Ríos y los Antonio Arias (Lagartija Nick).

Ha expresado su alegría el jefe del Ejecutivo con la elección de la película «Segundo premio» para representar a España en la próxima edición de los Oscar. El largo codirigido por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez (no) es una película sobre Los Planetas, grupo que reapareció el pasado verano en el Sonorama Ribera, con el mítico Eric Jiménez a la batería, para conmemorar los 30 años de su primer disco, «Súper 8». «Enhorabuena para "Segundo premio" y su (no) historia del grupo que siempre nos hizo soñar, Los Planetas», ha tuiteado @sanchez-

castejon nada más saberse la noticia. Quiere uno entender que ese uso de la primera persona del plural, «siempre nos hizo soñar», por parte del presidente tiene un doble sentido: a unos los estremece la música de esta banda, y a otros, por su tono lisérgico y alucinógeno, nos mece hasta el sueño. Y mira que la película, que sigue los primeros pasos planetarios, se enmarca a orillas de la cuna del que escribe: granadino y de la década de los 90. Nunca conseguí conectar con su música (quizá porque son progres, malafollás y destrozaron el himno de mi equipo), cosa que sí hice fácilmente con otros paisanos como Enrique Morente o los Lori Meyers.

Y qué decir de Carlos Cano, el gran perdedor de «Lorquilandia» (o sea, Granada), siendo el mejor artista nazarí de la segunda mitad del siglo XX. Aquel que dijo «Nací en Nueva York, provincia de Granada», cuando salvó su vida milagrosamente en La Gran Manzana el mismo año que Los Planetas grababan en Manhattan su disco «Una semana en el motor de un autobús». Ni un guiño para el artista de El Realejo. Todos los del mundo para el mártir de Fuente Vaqueros: «Granada vive en sí misma tan prisionera que solo tiene salida por las estrellas», escuchamos en la peli.

Y es que Cano, y eso no se lo perdonan en nuestra tierra, como el director de «Segundo Premio» Isaki Lacuesta, tuvo la niña de sus ojos en Cádiz. Curioso el caso de Lacuesta, un gerundense de origen vasco que en sus dos incursiones anteriores en el cine musical se trasladó a San Fernando, la Isla de León: la primera vez siguiendo a Camarón con «La leyenda del tiempo», y la segunda, tras los pasos de Paco de Lucía (algecireño) en «Entre dos aguas».

Dando por disculpada la digresión, solo cabe mencionar que, de ganar (primero tiene que ser nominada) la candidata española, sería el segundo premio, el segundo Oscar para «¡Pedroooo!».

#### Teatro



«Cigarreras» condensa la trama de la novela original de Pardo Bazán en una pieza para siete actrices

Juan Beltrán. MADRID

igarreras» es adaptación, pero menos que un texto independiente. Es una de las muchas lecturas teatrales que se pueden hacer de "Latribuna", de Emilia Pardo Bazán, una novela que, de tan sugestiva, resulta tan abrumadoramente fértil que sería iluso pretender abarcarla al completo en una obra teatral», explica Cándido Pazó, un hombre de la escena gallega que ha versionado y dirige el texto de Pardo Bazán que llega ahora al Teatro Fernán Gómez para abrir la nueva temporada con siete actrices, también gallegas, interpretando a once personajes.

«La tribuna» está considerada la primera novela social y naturalista española; con ella, la coruñesa quiso poner el foco en las trabajadoras de una fábrica de tabacos, sus circunstancias, vivencias, ilusiones, frustraciones, y, muy especialmente, en una de ellas: Amparo, protagonista del libro, que se ganó entre sus compañeras el apodo de «La tribuna», convertida en líder sindical de las cigarreras dentro del tiempo histórico convulso que les tocó vivir, marcado por la crisis que va de la Revolución de 1868 hasta la proclamación de la I República.

«Cigarreras», basada en su novela «La tribuna», llega a Madrid convertida en un montaje sin hombres que abre la temporada en los escenarios del Fernán Gómez

# Pardo Bazán: solo entre mujeres

La emancipación de la mujer trabajadora, el despertar de una conciencia de clase y las reivindicaciones laborales del proletariado constituyen la atmósfera que envuelve su mundo narrativo.

#### Una relación imposible

Paralelamente, la novela refleja la relación imposible según las pautas de la época entre la cigarrera y un burgués, «un amor que, a juicio de la muchacha, la Revolución de septiembre podría hacer posible porque se supone que las clases sociales ya no existen, que hay igualdad y fraternidad, pero al final viene la frustración y los avances no son tan grandes como se predican», explica Pazó.

El espectáculo nació en Galicia en 2021 coincidiendo con el centenario de la muerte de esta escritora. Pero el director insiste en que, «aun bebiendo significativamente de la novela, el texto constituye un producto literario-dramático independiente». Para él, «lo que da valor a la obrano es solo la cuestión social e histórica de aquellos años, ni la trama amorosa, sino la mezcla de ambas cosas, que se intercondicionan mutuamente. Contando la vida particular de Amparo, la historia de las trabajadoras de la fábrica y de aquella primera huelga, puedes entender aspectos de la historia de España y al revés, y creo que ese es el gran acierto de Pardo Bazán -subraya-, una mujer protofeminista que de alguna manera inicia ese camino reivindicativo. Se dice que era una ambivalente o que tenía contradicciones; por un lado era conservadora, capaz de comulgar con el más rancio tradi-

cionalismo en su juventud de militancia carlista, y, por otro, fue defensora de postulados y posturasrevolucionariasrompedorasen la época». En este sentido tiene resonancias que siguen siendo operativas porque nos recuerdan la actualidad: «España estaba en una crisis existencial, la Monarquía se tambalea, comienza el discurso de lo federal y la polarización es tan inmensa que impide llegar a consensos tanto entre ideologías contrarias como entre los mismos partidarios, cuyos discursos lo embarran todo», asegura Pazó.

¿Ha sido costoso adaptar la novela como obra de teatro? «Al contrario de lo que pueda parecer, la decisión de hacerlo solo con mujeres me facilitó la tarea –reconoce–, si hubiese acometido una adaptación estándar con todos los personajes, habría necesitado cuatro horas, pero centrarme solo en las cigarreras me dotó de una carpintería que facilitó las cosas».

Por otro lado, resalta Pazó, «el hecho de poner a doña Emilia como narradora, como la persona que se relaciona con el público y le habla como si lo hiciese a los lectores, nos permitió acometer mucho material descriptivo y analítico, además de juntar su óptica con la mía propia subjetiva, que no he querido escamotear. Es decir, hacerlo con mujeres y tener a Pardo Bazán como narradora me permitió ese andamiaje que llamo "dramaturgia del pensamiento", donde la autora aparece leyendo su propia obra años después de cuando sucedió, por tanto, posee una perspectiva temporal, un recurso que no es nuevo, pero que a mí me fue muy útil y productivo para que todas las capas de la novela, en mayor o menor medida, estén presentes». Y todo esto, «con el sarcasmo e ironía habitual en ella. A mí, como hombredeteatro, megusta trabajar esos códigos de humor, que haya esos respiraderos que hacen más ameno el espectáculo, y si encima es coherente con la autora, pues mejor», concluye.

DÓNDE: Teatro Fernán Gómez, Madrid. CUÁNDO: hasta el 26 de octubre. CUÁNTO: 20 euros. LA RAZÓN • Jueves. 19 de septiembre de 2024

## Calderón, frente al telediario

Alonso de Santos se estrena como director residente del Canal con «El alcalde de Zalamea»

Raúl Losánez, MADRID

«Es una obra actual porque la vamos a representar ahora y porque, junto a Calderón de la Barca, hemos intervenido 30 creadores poniendo en discusión, enfrentamientoyconflictonuestraspropias ideas sobre el texto». Así ha zanjado José Luis Alonso de Santos, en la presentación de este nuevo montaje de «El alcalde de Zalamea», el sempiterno y estéril debate sobre lo que es o no es teatro contemporáneo y sobre el papel cultural que pueden o deben seguir desempeñando los clásicos en la sociedad de hoy.

Y advierte el veterano dramaturgo y director sobre la complejidad y la inagotable riqueza intelectual que encierra la función: «Me gustaría contarlo y explicarlo todo sobre "El alcalde de Zalamea", pero no se puede. El teatro y el arte en general empiezan precisamente donde hay algo que no se puede explicar. Nosotros hemos tratado de hacer visible lo invisible, a partir de un

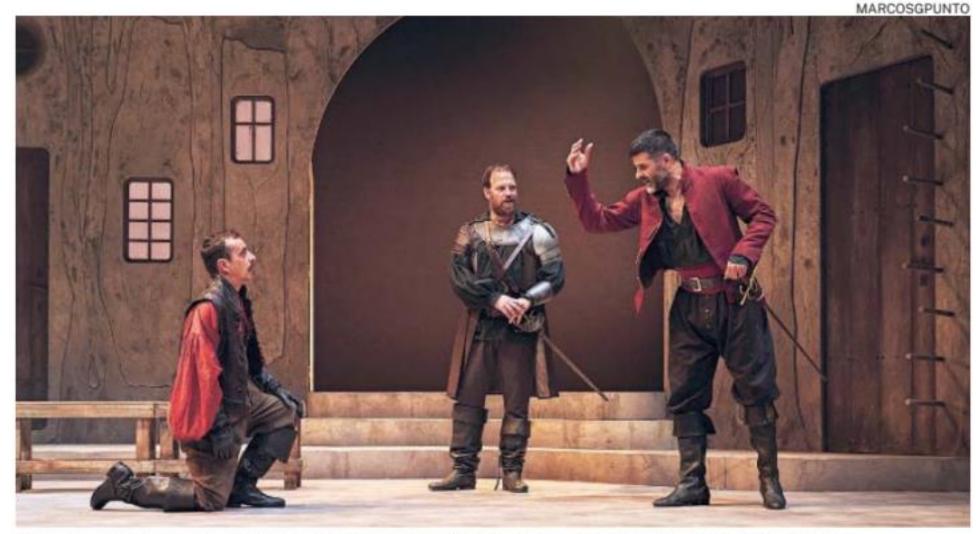

Esta producción de «El alcalde de Zalamea» cuenta con curtidos actores en el manejo del verso

desarrollo conjunto de ideas, para mostrar un pensamiento múltiple, no único».

Como muchos ya sabrán, el argumento de la obra se ubica en el pueblo extremeño al que el título hace referencia. Allí hacen parada las tropas españolas en su camino a Portugal. Cuando el capitán don Álvaro se siente atraído por la hermosa hija de Pedro Crespo –un próspero labrador que le ha dado alojamiento– decide secuestrarla y violarla. Tras llevar a cabo su plan, Pedro Crespo exige a don Álvaro que se case

con su hija para reparar de algún modo lo que ha hecho, pero él se niega. Una vez que es elegido alcalde, el labrador no dudará en buscar justicia enfrentándose incluso al poder militar: mandará apresar al capitán y lo condenará a muerte.

Pero la función, según Alonso de Santos, «habla de muchas más cosas que las que cuenta su argumento, como le sucede a todas las grandes obras». «Además de la tensión política que se respira entre líneas, de su poesía y de la perfecta construcción formal de sus personajes, el mayor valor que atesora -dice- es que otorga al espectador el papel de jurado ante las diferentes formas de conducta que se establecen dentro de una sociedad. Y, al hacerlo, le introduce en el importantísimo debate sobre los derechos humanos que, antes y ahora, tiene cada ciudadano, y en la responsabilidad ante los hechos que ocurren en la sociedad que habitamos». Y se aventura el director a suponer, a partir de la obra, lo que Calderón pensaría de algunas cuestiones fundamentales en el presente: «Si él viese este gobierno y esta justicia nos diría que no se puede hacer abuso de poder. El poder es el territorio para impedir los abusos, no para abusar; el territorio para hacer que se ejecute la justicia, no para impedirla; el territorio para buscar la dignidad humana, no para derruirla; y el territorio para recordar que el honor, la conciencia y la verdad son importantes. Y en esta obra se debaten muchos de estos valores. ¿Cómo no va a ser actual? No hay más que ver un telediario o leer un periódico para comprobar que lo es».

#### El mejor actor de España

Echando un vistazo al programa de mano, no parece exagerar Alonso de Santos cuando alude al abultado número de «creadores» que han participado en el proyecto. Si atendemos únicamente al elenco, encontramos en él quince intérpretes -cifra poco habitual en los tiempos que corren-; y, entre ellos, algunos de sobrado bagaje y reconocido prestigio: Daniel Albadalejo (don Lope de Figueroa), Javier Lara (don Álvaro), Isabel Rodes (Chispa), Jorge Basanta (Rebolledo)... o Arturo Querejeta (Pedro Crespo), a quien el director califica abiertamente como «el mejor actor de teatro clásico de España».

DÓNDE: Teatro Marquina, Madrid CUÁNDO: hasta el 30 de noviembre. CUÁNTO: desde 23,25 euros.

#### «DÄMON. EL FUNERAL DE BERGMAN»

\*\*\*\*

Texto, puesta en escena, escenografía y vestuario: Angélica Liddell. Reparto: Angélica Liddell, David Abad, Ahimsa, Yuri Ananiev, Guillaume Costanza, Electra Hallman, Elin Klinga... Teatros del Canal, Madrid. Hasta mañana.

## Desfasado intento de provocación

Después de la polémica que ha generado su estreno en el Festival de Aviñón, con un crítico francés interponiendo una demanda a la autora por injurias, ha llegado a los Teatros del Canal «Dämon. El funeral de Bergman», el último trabajo de la inclasificable y aburridísima Angélica Liddell. La obra, rezaba la nota de Prensa, «nos invita a contemplar las fantasías enterradas y terrores de las personas, enfrentadas al demonio, no de la muerte, sino de la vanidad». Pero, como

ocurre tantas veces con el teatro de la Liddell, uno se pregunta desde su butaca, a medida que ve avanzar el espectáculo, si se ha equivocado de lugar o se ha equivocado de invitación, porque difícilmente encuentra en el escenario lo que le habían dicho que hallaría. Se supone que las mencionadas «fantasías y terrores» emergen como consecuencia de la indagación que la creadora propone en la figura del cineasta Ingmar Bergman: en su pensamiento en general y, en particular, en sus

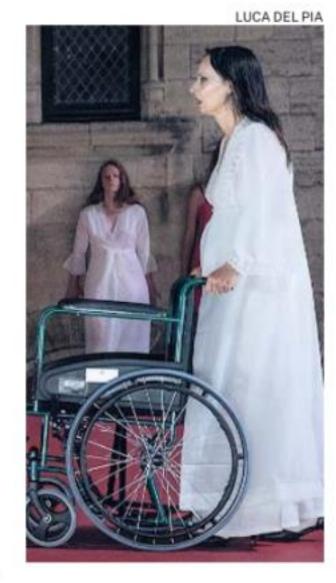

consideraciones sobre el arte y sobre cómo se relaciona este con la crítica, la política y la censura. Sin embargo, al margen de algún que otro plausible y contundente

#### Lo mejor

▶ Hay reflexiones y asertos, aunque muy esporádicos, que son verdaderamente potentes

#### Lo peor

▶La falta de conexión entre la simbología que maneja la autora y la que puede manejar el público

aforismo –en este terreno la autora sí suele mostrarse aguda, original, eficaz y verdaderamente incorrecta desde el punto de vista intelectual–, poco más hay reseñable en esta especie de vómito escénico que, más que a una obra de arte, recuerda al caprichoso berrinche de un insoportable adolescente mal criado. La única «fantasía» que despierta el espectáculo es la de pensar lo distinta que sería la respuesta del público si su artifice fuese una absoluta desconocida sin el

petulante reconocimiento del que goza la Liddell -aunque ella trate de aparentar lo contrarioen Francia y en España. Y el único «terror» que se advierte en la sala es el de saber que hay que permanecer allí sentado dos horas escuchando sus alaridos mientras se empeña en mostrar acá y acullá por enésima vez sus genitales. Esta vez incluso se los lava en un orinal para, a continuación, esparcir entre el público con un hisopo el agua del lavatorio. Y como esta mujer despierta entre sus fans una veneración similar a la de los líderes de las sectas con sus acólitos... pues muchos reciben en gozoso éxtasis las adoradas aguas vaginales, aceptando una suerte de privilegiada bendición. Yo creo, honestamente, que deberíamos hacérnoslo mirar todos un poco.

#### Raúl LOSÁNEZ

#### Cultura

D. Hdez. de la Fuente. MADRID

in duda, la revolución socrática en la historia del pensamiento fue sacar la filosofía a las calles en el ágora de la Atenas del siglo V a.C. Es increíble comprobar que, hoy como ayer, la filosofía sigue inundando nuestras calles, pese a los muchos intentos contemporáneos, producto de nuestra obsesión por lo mercantilista y lo tecnológico, de vetarla. Todo remonta, claro, al giro que sedaen la llamada era axial, cuan-

do una serie de personajes fundamentales en la historia de las ideas -está Sócrates, pero también los presocráticos y otros pensadores paralelos en Oriente- empiezan a repensar el lugar del ser humano en su contexto, a sacarlo de los límites estrechos de su conciencia, en lo que podríamos llamar

la «revolución filosófica» del «homo sapiens». Entonces se da preeminencia pública, por primera vez, al filósofo, como va sucediendo desde China a Grecia. Independientemente del origen de esta palabra griega tan afortunada - la invención de «filosofía» la quieren remontar algunos a lo dicho por Pitágoras ante cierto tirano-, lo cierto es que Sócrates es el momento angular en el que el filósofo sale a la calle. Antes, milesios, eléatas o pitagóricos, entre otros, habían optado por desarrollar sus ideas en cenáculos más o menos reducidos, incluso fundando una suerte de «pensaderos» privados. Pero Sócrates lo cambia todo: es unánimemente reconocido como maestro de la filosofía en acción. Lo asumen así también sus discípulos más salvajes y contraculturales, los cínicos. El filósofo, que también había frecuentado las altas esferas del poder (Platón y Aristóteles), pasaba a desempeñar también un papel incómodo y a veces de riesgo, como estudia C. Bradatan en «Morir por las ideas» (Anagrama). Pero lo cierto es que frente a otros modelos de filósofos aislados y elitistas, desde Heráclito a Kant, reclusos en sus «sanctasanctorum» del pensamiento, otros muchos han estado en el candelero continuamente,

no solo en las instituciones educativas, sino también en una filosofía activa que les llevó a intentar cambiar el mundo.

La filosofía sigue a pie de calle en esta nuestra época tardo-helenística o tardoantigua, azacaneada por exactamente los mismos problemas que agobiaron a los estoicos y alos epicúreos, por ejemplo, y que han vuelto la atención del gran público-desde los poderosos a los más humildes-hacialo que el pensamiento puede proponer para su día a día. Tras la crisis de

Sócrates lo

cambió todo: es

reconocido como

el maestro de la

filosofía en acción

Es evidente que

esta ciencia se

configura como la

única salvación

del ser humano

la religión y las ideologías, lo más interesante de nuestra modernidad tardía es ver al filósofo estrella volver desde las bambalinas a la gran escena pública, como el intelectual, a veces incómodo, que viene a contravenir el discurso oficial o, como querían

los cínicos, a «adulterar la moneda en curso». Últimamente vemos a grandes pensadores estrella que recuerdan a los grandes filósofos de

la antigüe-

## La filosofía toma la calle

Las personalidades más importantes del pensamiento actual ocuparán las plazas y centros de Madrid hasta el 21 de septiembre con motivo del Festival de las Ideas

dad que llegaban a reunir
masas: citemos a
Pitágoras, que se llevó
de calle a dos millares de
personas con su primer discurso
público, a los arrolladores sofistas
o a los posteriores oradores de la
antigüedad tardía. Pues hoy no les
quedan a la zaga filósofos de
masas como Michael San-

del, Peter Sloterdijk, Gilles Lipovetsky, Byung-Chul Han o Slavoj Žižek. Cada vez que uno de ellos acude a una convocatoria pública, el aforo se queda pequeño.

En fin, hoy como ayer, como

cuando nos lo recomendaba Epicuro en la «Carta a Meneceo», es evidente que la filosofía se configura como la única salvación del ser humano: nunca es pronto ni tarde para volcarse en ella. La idea de la «sotería», la salvación a través de la filosofía, muestra nuestra única esperanza. Anteayer el imprescindible Emilio Lledó dejó su legado en la «Caja de las Letras» en el Instituto Cervantes, arropado por discípulos y amigos: había cuadernos de cuando emprendía sus primeras lecturas a los 10 años. El gran estudioso de Platón y Sócrates, de la palabra viva, la memoria y la esperanza, a sus 95 años, nos volvió a recordar porque un «logos» vivo vive y nos da la vida. Entre maestros, colegas y discípulos, la comunidad del saber nunca se detiene. Lledó, lo recordaba anteayer bien cuando, muy socráticamente ante sus discípulos, afirmó que «no es maestro de nada». He ahí el auténtico esplendor de la filosofía: slo sabemos que no sabemos nada, desde luego, pero lo poco que sabemos hemos de enseñarlo humildemente y transmitirlo a los más jóvenes para que sigan en la eterna pregunta en pos de la filosofía

y la sigan persiguiendo por las calles como a una estrella del

rock. La filosofía, pues, está en la

calle: no dejemos de anhelar y

frecuentar su compañía durante

toda la vida.

Macarena Gutiérrez. MADRID

ace solo un mes,
WendyBrown(California, 1955) estaba desolada ante
una posible victoria de Trump. Hoy cree que aún
hay partido. La irrupción de Kamala Harris la considera esta politóloga feminista de la izquierda
estadounidense como un mal menor. No le entusiasma, dice, pero
«ante el fascismo coges lo que
sea». Brown participa esta semana
en Madrid en la primera edición
del Festival de las Ideas.

#### ¿Cómo ve lo que está pasando en la política americana?

La retirada de Biden fue un gran alivio. Creo que Kamala tiene opciones de ganar, sobre todo gracias a la campaña que está haciendo. Su elección de vicepresidente también ha sido clave para llegar a los hombres trabajadores blancos, que son el público objetivo de Trump. No obstante, siendo realistas hay que recordar que el sistema en mi país es relativamente antidemocrático, basado en un colegio electoral. El que tengamos un neofascista o un centrista liberal en la Casa Blanca se va a decidir en los cinco estados bisagra de siempre. Espero que Kamala Harris gane, aunque no vaya a arreglar los grandes temas como el cambio climático o el peso de las corporaciones financieras.

#### ¿De dónde sale su mala imagen?

Creo que la Prensa fue muy dura con ella, demasiado. Amplificaban cada pequeño traspiés, como si solo hubiera sido elegida por su raza y por su género. El segundo problema fue la tarea que se le encomendó, gestionar la frontera entre México y EE UU. Era imposible que solucionara nada, claro, no hace falta que se lo explique a usted que es española. Kamala ha crecido mucho en los últimos cuatro años. Es muy competente como oradora y es capaz de dirigir su discurso y atención a la consecución de políticas concretas. Me atrevería a decir incluso que es menos afeminada que antes.

#### ¿Marcará un hito por su ideología o por ser mujer si llega a la Casa Blanca?

Somos de los pocos países en el mundo occidental que no han tenido una mujer al frente. Creo que será un punto de inflexión en el sentido social. Es súper consciente de las necesidades de las muje-

DREAMSTIME

LA RAZÓN • Jueves. 19 de septiembre de 2024

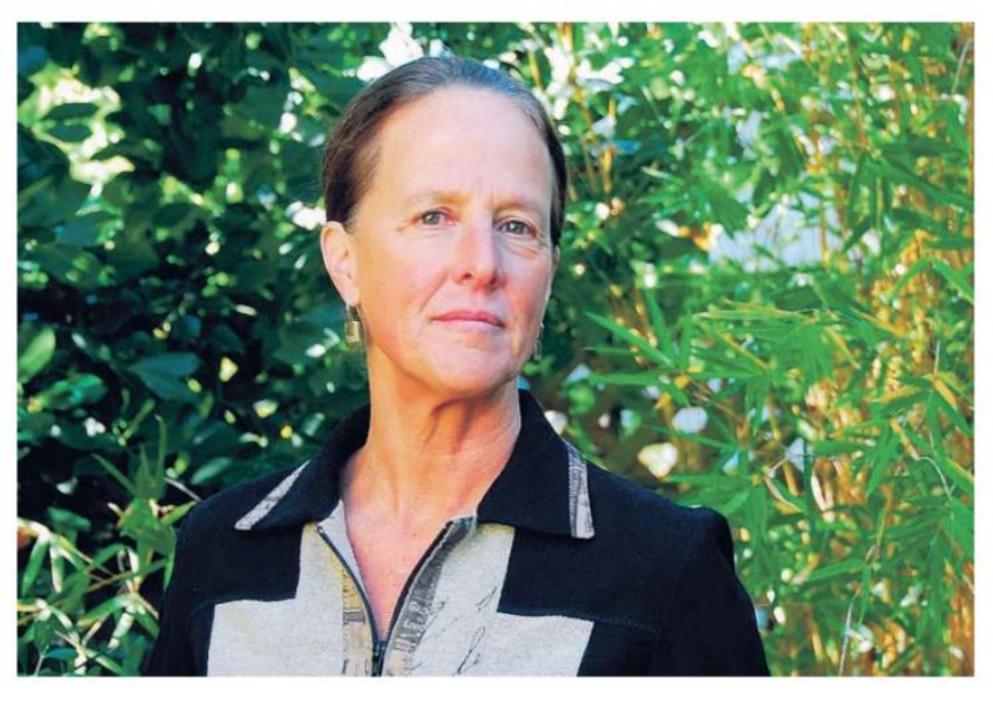

Wendy Brown Politóloga

## «La libertad sigue siendo el grito de guerra tanto de la derecha como la izquierda»

La autora de «En las ruinas del neoliberalismo» participa en Madrid en la primera edición del Festival de las Ideas

res pobres y de la clase trabajadoray de las madres solteras, Se sabrá rodear de gente que tenga clara su misma filosofía de inclusión. Es su lado más brillante, la parte económica no me fascina.

¿El hombre blanco de mediana

#### edad tiene razones para estar tan cabreado?

Sí y no. Por un lado, el neoliberalismo en todo el norte global ha fallado en sus promesas de movilidad social, acceso a educación superior, protección sindical laboral, etc. Están enfadados por lo que han perdido, el problema es que cargan la culpa en el lugar equivocado. Esto es, el feminismo, los inmigrantes, las minorías étnicas... Es verdad que el sistema les ha defraudado, lo que ocurre es que la derecha tiene una gran capacidad de movilizar a ese grupo para servir a sus intereses. Es algo que no debemos subestimar y a lo que la izquierda debe hacer frente.

## Como experta en Max Weber, ¿qué diría de la política de hoy?

No era un gran fan de la democracia, aunque sí le preocupaba mucho lo que llamamos ahora el populismo autoritario o la movilización a cargo de líderes demagógicos y narcisistas cuyo único interés es mantenerse en el poder y lograr su propia satisfacción. Ese tipo de figura era lo que Weber más aborrecía y es, precisamente, la que encarnan Trump, Bolsonaro o Milei. Se ejerce la política a través de la excitación, del odio, de la pasión. Para él no era una cuestión de proteger a la democracia sino a la civilización misma y los valores de la decencia. Para mí es un pensador muy útil a través del cual darle una vuelta a los grandes temas de hoy.

#### ¿Le parece que el clima que vivimos se parece en algo al que retrataba Hannah Arendt en «El auge de los totalitarismos»?

Arendt es una intelectual muy importante, sin duda, aunque no creo que el tipo de totalitarismos de los que ella hablaba sean el gran peligro en nuestros días. La amenaza ahora es el fascismo liberal, en el cual la economía es autónoma del Estado e, incluso, lo controla. La libertad sigue siendo el grito de guerra tanto de la derecha como de la izquierda. Para la derecha va sobre todo de libertades individuales, Lo que yo temo es un totalitarismo liberal, algo que ya vemos en partidos como AfD, Vox o la derecha extrema en EEUU. No es que quieran el poder absoluto del Estado sino una forma distinta de autoritarismo.

¿Qué comparten los partidos de

#### ultraderecha en el mundo?

A todos les mueve la creencia de que los valores morales clásicos, es decir, el patriarcado, el supremacismo blanco y el género normativo deben ser restaurados y que todo lo que vaya contra ellos es una aberración social. Están también en contra de la inmigración, del primero al último, de Modi alos americanos. Respaldan la autoridad que le atribuyen al supremacismo, al patriarcado, la familia... Todo ello muy antidemocrático.

#### ¿Dónde han ido a parar los valores en política? El narcisismo lo invade todo.

El problema es que se han dado las circunstancias para el surgimiento de lo que llamo el nihilismo histórico. Se trata de una devaluación absoluta de cosas como la verdad y los hechos, también del propio concepto de los valores. Se usan solo como instrumentos con fines de marketing, comerciales, de poder. Es una condición que ha sido diagnosticada por muchos filósofos y escritores. La ciencia ha desplazado a la religión como fuente de valores en Occidente. Y la ciencia solo ofrece respuestas, explicaciones, pero no valores. No nos dice cómo actuar o qué hacer. Así que queda en manos de los humanos establecer esos valores, un proyecto que da miedo. No hay verdades absolutas, hay que usar el discernimiento propio, elegir. Esta dificultad hace que mucha gente atemorizada vuelva corriendo a la Iglesia, que es lo que la derecha está fomentando, o directamente trivialice esos valores. Me atrevo a decir que la mayoría de esos líderes de derechas en el fondo trivializan los valores que preconizan. Todos sabemos lo que Bolsonaro o Trump aplican en sus vidas. No creen para nada en la familia tradicional, por ejemplo.



#### Cultura

#### Top mantra

#### Jimmy

#### Ángela Vallvey

Vino al mundo en un trasatlántico que navegaba pacíficamente en mitad del océano..., hasta que nació él. Y, como si eso le hubiera marcado el camino, se pasó la vida debatiendo, y batiéndose, contra las procelosas aguas turbias del periodismo y de la vida política y social de su tiempo. Fue un niño travieso, discutidor e insolente, ocurrente como pocos. Su «desparpajo infantil» le acompañó toda la vida, tal v como él mismo contó en sus memorias («La vida jugada»), publicadas en 2020, en plena pandemia. Jimmy Giménez-Arnau contrajo «la enfermedad del matrimonio» en su treintena, emparentando con la familia Franco. «Una tribu de la que no guardo ni recuerdo», aseguraba él, muy optimista.

«Saqué partido de espectáculos propios y ajenos cuando las circunstancias lo toleraron. Di a la imprenta 14 libros, viajé por el mundo, ejercí el periodismo en modalidades diversas, pero siempre con la condición de divertirme, que el humor es, sin duda, lo más notable de mi carácter», decía.

Y es verdad. El humor era tan visible en él como una parte más de su cuerpo. El Jimmy gamberro, procaz, disfrutón, imaginativo, tierno... no dejaba indiferente a nadie. «Confieso que hace tiempo que no siento la necesidad de irme a ninguna parte», escribió no hace tanto. Pero se ha ido, sí. Como se van los buenos, sin dar un ruido, ni una pista... Deja un enorme hueco porque su presencia esplendorosa, divertida y juguetona de niño grande ocupaba mucho sitio, sobre todo en el corazón de quienes lo conocieron, amaron y admiraron. Que somos muchos.

Ese es su mejor legado. Por eso la sombra de su recuerdo no se desvanecerá fácilmente. El 14 de este mes de septiembre fue su último cumpleaños. ¡Hasta siempre, Jimmy! Y allá donde vayas... que se preparen, porque la liarás, seguro.

#### CRÍTICA DE CLÁSICA GARAJELOLA

Obra: «Puccini for ever», arias de Puccini. Soprano: Maite Alberola. Piano: José Ramón M. Díaz. Dirección de escena: Emiliano Suárez. Madrid, 17-IX-2024.

#### Puccini desde las alturas

Para el comienzo de la temporada Emiliano Suárez ha preparado un acto en homenaje a Giacomo Puccini, de cuya desaparición se cumplirán cien años el próximo 29 de noviembre. Y qué mejor que reunir algunas de las mejores arias del compositor y contar con una buena voz de soprano, que es el timbre elegido en esta ocasión. Miel sobre hojuelas si ese instrumento es el de una cantante como Maite Alberola (1982), una artista en continuo crecimiento y transformación, algo normal, aunque hay casos en que esto no sucede. Esta soprano valenciana, que se inició como una lírica de timbre satinado y perfumado, de fácil y bien apoyada emisión, es ahora, a sus 42 años, una edad ideal para un cantante, una lírica plena con tendencia a lo lírico-spinto. El instrumento tiene enjundia, cuerpo, carnosidad, con notas en el centro y el primer agudo de rara plenitud, de cercana vibración y calor, bien apoyada en el fulcro, con lejanas resonancias tebaldianas, aunque no tan

argénteas, y cercanas a las soleadas moradas de una Caballé. Canta por derecho, con soltura y respeto general a lo escrito y no se esconde: afronta con temple y decisión los momentos más exigentes, tanto en fraseo como en ascensos y descensos; con valentía y formidable temperamento. Desde luego los que hay que tener para mantener el resuello, la línea y la expresividad a lo largo de una sesión en la que, con muy ligeros descansos -los empleados para leer el texto dramático con imágenes alusivas a cada personaje y situación-, la voz tuvo que estar dispuesta y en tensión durante más de cuarenta minutos. Y hubo, claro, instantes en que no todo fue perfecto. La soprano emite frontalmente, sin titubeos, y se entrega a fondo. A veces empuja en demasía con peligro de perder la línea y la posición, y suele cantar casi siempre a plena voz, expandiendo su bella sonoridad a los cuatro vientos. A veces los agudos suenan un tanto agrestes, con

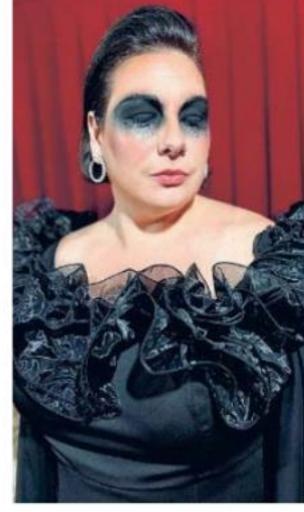

La soprano Maite Alberola

emisiones poco redondeadas. Hay pocos pianos, sutiles medias voces en su proceder, con el que quiere dimensionar y proyectar su caudal. Echamos en falta una mayor delicadeza, reguladores más exquisitos en algunos momentos, como en el aria de Lauretta de «Gianni Schicchi», para la que su voz es en exceso fornida; o en el aria «Si, mi chiamano Mimi» de «La bohème», en la que las notas altas quedaron un tanto forzadas. Mucho mejor, de la misma ópera, «Donde lieta uscì», delineada

con finura, encanto y tristeza y con sonidos delicadamente labrados. Falta de cristalinidad y un tanto exagerada en los acentos el aria de Musetta de la misma ópera, «Quando m'en vo», pero ideal la maravillosa de Liu «Tu che di gel sei cinta» de «Turandot», bien regulada, sentida, dicha y perfilada. Ahí Alberola se encontró cómoda. Como en «In quelle trine morbide» de «Manon Lescaut», a falta quizá de un mayor toque de ligereza en las agilidades. Bien expuesto el recitativo de «Vissi d'arte» de «Tosca» y bien atacado el Si bemol agudo, aunque luego esperáramos un cierre más delicado y poético. Desde el piano estuvo atento, como siempre, eficaz y musical, con interludios expresivos, José Ramón M. Díaz. La soprano iba ataviada con un traje negro y maquillada de manera un tanto fantasmal y luctuosa. Demasiado fúnebre la escenificación. La forma de exponer los textos, provistos de una retórica quizá en exceso artificiosa, pero muy evocadores y eficaces, buscaba sin duda ese contacto con el más allá desde el que nos mira y escucha desde las alturas Don Giacomo.

#### Arturo REVERTER

## El director Carlos Vermut responde a las acusaciones por violencia sexual

#### El cineasta ha emitido un comunicado donde tilda de «falsas» dichas afirmaciones

M. M. MADRID

«Todas las relaciones sexuales y prácticas en las que he participado a lo largo de mi vida han sido siempre consentidas. Nunca he obligado a nadie a hacer algo en contra de su voluntad ni he utilizado mi posición laboral de manera coercitiva. Siempre he procurado, en cada una de mis relaciones sexuales y sentimentales, construir un ambiente de complicidad y confianza. Por ello, lamento sinceramente si algunas personas no en-

contraron en mí la persona con la que compartir plenamente sus sentimientos». Estas declaraciones, realizadas a través de un comunicado emitido por su despacho de abogados, corresponden a la ruptura de silencio de Carlos Vermut tras el revuelo formado hace nueve meses tras las denuncias publicadas en «El país» de varias mujeres que denunciaron agresiones sexuales por parte del cineasta después de tener la oportunidad de exponer su propia versión de los hechos en el mismo medio y decir por ejemplo, que «imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando. Doy por hecho que tiene una intención sexual».

El autor de «Magical Girl» alega en su defensa la descontextualización de dichas afirmaciones y remarcado el que no existe por el



Carlos Vermut asegura que no hay ninguna causa abierta contra él

momento ninguna causa abierta contra él. El tiempo transcurrido desde que salieran a la luz esos testimonios lo considera «fundamental para abordar el asunto con la calma y serenidad necesarias, permitiéndome desarrollar una respuesta legal y mediática sólida frente alas gravísimas acusaciones publicadas por «El país». Este tiempo también ha servido para evidenciar que, a pesar de la gravedad de las acusaciones publicadas por ese periódico, hasta la fecha no se ha formalizado ninguna denuncia ni se ha iniciado ninguna investigación en mi contra», asegura en el comunicado.

**Egos** 

#### Alejandro Santiago. SEVILLA

lpróximosábado, 21 de septiembre, será un día muy especial para Irene Villa (Madrid, 1978) y su pareja, David Serrano. Ese día se unirán en matrimonio en el monasterio burgalés de Santa María de la Vid, de Burgo de Osma, tras casi tres años de relación sentimental. La periodista, escritora, psicóloga, además de deportista de esquíalpino adaptado, es rotunda al manifestar que «Davidyyo estábamos predestinados el uno para el otro. Al final, lo que pides llega a tu vida. Yo lo pedí, lo deseé y lo tengo», declara. Hasta este lugar se desplazarán los invitados como es el caso de María casado y Paz Padilla. En la boda va a cantar Cristina Serrato, la hermana de David, y «también tendré al mejor saxofonista, Miquel Sueiras», apunta la deportista.

Esta será la segunda boda de Irene, que ya estuvo casada anteriormente con el argentino Juan Pablo Lauro. Su relación sentimental comenzó en 2011 y se separaron siete años más tarde. Fruto de aquel matrimonio nacieron tres hijos, Carlos, Gael y Eric. Lauro también tiene planes de boda con la cantante Nuria Fergó. Precisamente serán los hijos de Irene y Carlos los encargados de llevarla al altar. «Van a estar conmigo. Son los que me van a llevar al altar y van a hablar, que les encanta».

#### ¿Se casa por la Iglesia?

No será una boda religiosa, sino por lo civil. La celebraremos en el exterior del monasterio. De todas formas, el padre Ángel ya nos dio su bendición el año pasado.

#### ¿Será una gran celebración?

Ese día queremos que sea un acto con la familia y los amigos más cercanos. Unos ciento cincuenta invitados. Ya estamos en «capilla» como aquel que dice. Hace unos días estuvimos resolviendo el papeleo en el Registro Civil.

#### ¿Quiere decir que ya están casados?

No, la firma matrimonial será el 21. Pero había que dejar listos algunos documentos.

#### Habrá una segunda celebración...

El 4 de octubre haremos esa segunda celebración en Madrid con mucha más gente. Ahora mismo me siento contentísima y feliz... Estoy deseando convertirme en la esposa de David.



Irene Villa Comunicadora

## «Me llevo bien con mi exmarido, pero no hasta el punto de invitarle a mi boda»

La psicóloga desgrana detalles de su boda de este sábado e incide en lo bien que se lleva su todavía novio con sus tres hijos

#### ¿Está nerviosa?

No son nervios, pero tampoco estoy muy tranquila.

#### Su exmarido, Juan Pablo Laura, también se casa con la cantante Nuria Fergó. ¿Está invitado a su boda?

Mantenemos una relación cordial por el bien de nuestros hijos, pero no hasta el punto de invitarle.

#### ¿Y cómo se lleva David con tus tres hijos?

Fenomenal. Están muyunidos. Se ha generado una gran conexión entre ellos. Para mí es un triunfo, que todo se desarrolle así.

#### Porque esa era la base de que la relación funcionara...

Pues sí, no quiero ni imaginarme que David no hubiera congeniado con mis niños. Gracias a Dios, en este sentido, formamos los cinco un buen equipo.

Por el momento, su pareja vive y



Mi madre piensa que la convivencia acaba muchas cosas y que es mejor vivir separados»

«Estoy realmente convencida de que me ha tocado el premio gordo de la lotería»

#### trabaja en Soria y usted, en Madrid. La última vez que hablamos me dijo que no pensaban vivir juntos...

Pues cada vez estoy más convencida de vivir con él. Cuando nos separamos, lo paso fatal. Mimadre piensa que la convivencia acaba muchas cosas y que es mejor vivir separados, pero David y yo somos muy parecidos y nada difíciles de llevar. Lo malo es que él tiene su trabajo en Soria y yo a mis hijos en el colegio en Madrid. Ya veremos si se puede arreglar...

#### Estuve en su primera boda y creo que en esta segunda está disfrutando más con los preparativos.

Es que todo está siendo más de mi gusto, cuando tienes más de cuarenta años lo ves todo más claro.

#### ¿Qué puede adelantarnos de su vestido nupcial?

Que es un diseño muy bonito de Silvia Fernández y yo le he dado algunas pautas de detalles que me gustan. Como te decía, cuando ya tienes otra edad las ideas están muy claras y es todo más sencillo de organizar.

#### El pasado fin de semana montaban una despedida de solteros conjunta.

Sí, fue muy divertida, yo me puse una peluca de color azul y al igual que David utilicé un antifaz. Fue nuestro último sábado de solteros antes de la boda.

#### ¿A dónde se van de luna de miel?

A tierras mexicanas, a Cancún.

#### ¿Y qué aporta David a su vida, aparte de cariño?

Principalmente, paz, serenidad y mucha calma. Estoy realmente convencida de que me ha tocado el premio gordo de la lotería al conocerle. **Egos** 

### **Manu Tenorio:**

### «Esto me está costando la salud»

Hablamos con el cantante sobre la polémica de los «inquiocupas» que, dice, le deben más de 3.000 euros

una vivienda

para especular.

Allí falleció mi

abuela»

Fran Gómez, MADRID

anu Tenorio no puede más. La polémica que le ha salpicado esta última semana tras la denuncia pública de la ocupación que sufre por parte de los que otrora fueron sus inquilinos ha empezado a pasarle factura y, tal y como él mismo explica a LA RA-ZÓN, «me está costando la salud». El cantante sufre psoriasis, «una enfermedaddescamativadelapiel, yaunque la tengo controlada, estas circunstancias de estrés se han visto reflejadas en mi piel. Estoy sufriendo otra vez brotes en los brazos, tengo como pequeños

sabañones que me pican». Es por «Era un hogar, no esto que a partir de este momento prefiere «echarme aunlado» yasegura que esta será su última entrevista sobre el asunto. Ahora, se pone en

manos de la Justicia con la resignación de saber que se adentra en un proceso tedioso: «No me han dado ningún plazo para recuperar mi casa. Tras intentarlo de todas las formas posibles, me he metido en una denuncia legal. Los "inquiocupas" ya han recibido la comunicación».

La deuda, tal y como recalca a

este diario, asciende a más de 3.000 euros. En un momento se vio tan desesperado que incluso pidió ayuda al polémico grupo de Desokupa, aunque se encontró, paradójicamente, con una puerta cerrada. «En su día me puse en contacto con una persona de su organización, pero prefirieron mantenerse al margen. Yo creo que porque tendrían otro tipo de intereses. No me ayudaron, imagino que por el asunto mediático», lamenta.

#### ¿Deuda con Hacienda?

Sobre lo publicado en los últimos días que sugiere que Tenorio mantiene una deuda con Hacienda y que, por tanto, es la Administración quien ha embargado su renta,

> Tenorio comenta que se trata de «información falsa» y que «se está dando una versión de los hechos que no es verdad».

Lo que más duele al cantante

es que se hable de «segunda residencia» o «casa vacacional». Manu Tenorio aclara que «era un hogar. Allí vivieron mi madre y mi abuela, hasta el punto de que mi abuela falleció allí. Esa casa tiene mucho valor sentimental para mí, nunca ha sido una vivienda para especular. Cuando terminó "Operación Triunfo" la compré con lo que gané

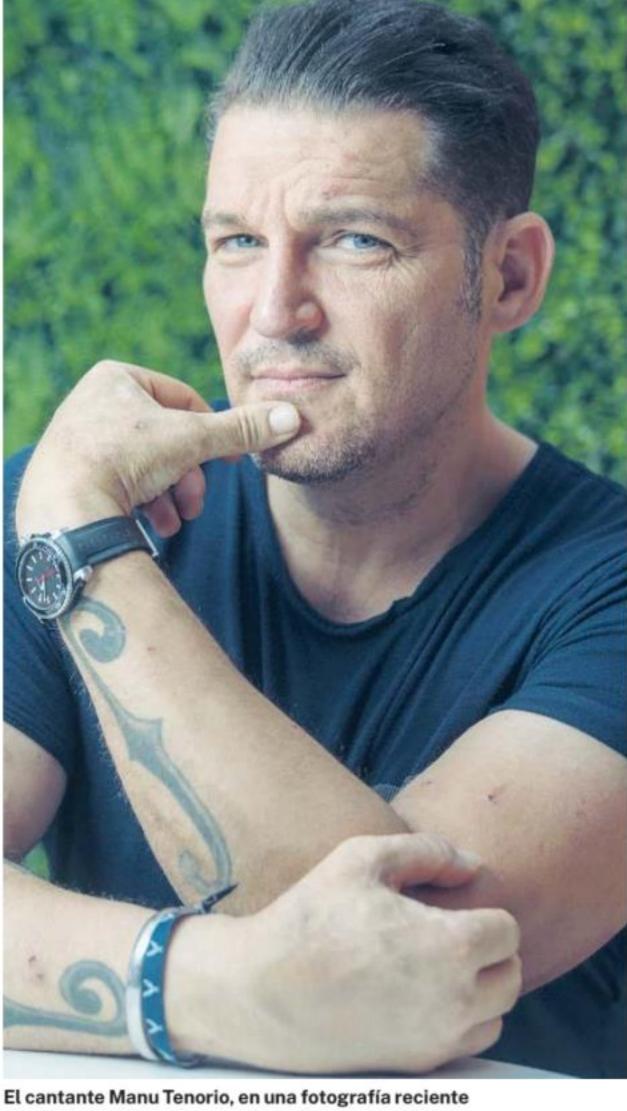

porque mi madre nunca había tenido su propio hogar y yo quise regalársela para que viviera en Sanlúcar de Barrameda».

El artista solo encuentra cierto consuelo en que su caso ha valido para dar voz a otras muchas personas anónimas que están pasando por lo mismo: «Aunque no me sienta adalid de nada, hay gente

que me manda muchos mensajes de ánimo porque están viviendo la misma indefensión. Me ha roto el de una mujer que me ha contado que su padre murió sin haber recuperado su casa. Se están riendo de la gente honrada que paga sus casas, como yo. Esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha, solo con aplicar la sensatez».

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

DAVID JAR

#### La Preysler, sola y encantada

#### Jesús Amilibia

A sus 73 años, Isabel Preysler confiesa: «Ahora estoy sola y estoy feliz de estarlo. Es la primera vez en mi vida que estoy sola y estoy encantada». Ya ven, uno burlando su soledad como buenamente puede y ella encantada. Añade una ventaja: «Ahora puedo leer en la cama antes de dormir, no como antes». No sé, pero yo ahí veo un piropo a la fogosidad de sus exmaridos: la requerían hasta cuando tenía un libro en las manos, algo que no es propio de un premio Nobel de literatura, por ejemplo. Isabel camina ingrávida por todas las alfombra rosas de la vida, eternamente elegante y envuelta en el misterio. Ella dice que no hay misterio alguno: simplemente es tímida. Creo que he escrito demasiado de ella sin conocerla. Debería arrepentir-

Lo haré en mi necrológica, esa que no acabo de escribir por si trae mala suerte. Martina Klein, mujer espléndida con sentido del humor (también llegué tarde a su vida), ha dejado su necrológica en una tertulia de la Ser: «Martina Klein murió a los 102 años con mucha salud y sin molestar a nadie mientras dormía frente al Mediterráneo». Escribí en algún libro mi deseo de apearme del mundo sin molestar, pero es difícil. Si te encuentran tirado en el pasillo de casa, llaman al 112 y molestas a un montón de gente. Además, se pasó agosto, el mes ideal para morirse: es posible que hasta el infierno esté cerrado por vacaciones. José María García, periodista, dice que «antes iba mucho a los entierros y ahora procuro evitarlos». Hace bien «Butanito», yo tampoco pienso asistir al mío.

Algún colega me pregunta por mi epitafio. No tendré lápida. Quiero que me incineren y arrojen mis cenizas al contenedor textil, a ver si reaparezco reciclado en los negligés de la Preysler y Martina. O algo así.

### Amigos y familiares despiden a Jimmy Giménez-Arnau

Amor Martinez. MADRID

Jimmy Giménez-Arnau falleció el martes 17 de septiembre a los 80 años en Madrid. Sus restos mortales fueron traslados al tanatorio de Tres Cantos donde estuvo instalada desde primera hora de la mañana del día de ayer su capilla ardiente. Allí, familiares y amigos dieron el último adiós al tertuliano. Su viuda, Sandra Salgado, fue la primera en llegar, totalmente abatida por la inesperada muerte de Giménez-Arnau, su gran amor. Llegó en muletas y con gafas de sol, ocultando su rostro ante las cámaras que se agolpaban a las puertas del tanatorio, y prefirió no dar declaraciones ante las cámaras. Belén Esteban y su marido Miguel llegaron inmediatamente después de Sandra Salgado. A di-



La viuda, Sandra Salgado

ferencia que su viuda, la televisiva sí tuvo unas palabras de amor y cariño hacia Jimmy Giménez-Arnau: «Se nos ha ido un gran compañero y amigo».

Carlota Corredera, Kiko Matamoros, María Patiño, Gema López, Terelu Campos, Paloma García Pelayo, David Valldeperas han sido algunos de los rostros conocidos que acudieron a darle su último adiós en Tres Cantos.



#### Hallazgos arqueológicos

David Álvarez. MADRID

ndudablemente, Cilicia es un territorio caracterizado por una enrevesada y fascinante trayectoria donde alternaron etapas del dominio
ejercido por potencias vecinas y otras de autonomía propia, apareciendo el nombre de
Cilicia por primera vez en documentos asirios. Se
trata de un territorio enclavado en el sur de Anatolia que, flanqueado entre Paflagonia por el oeste y
Siria por el este y los Montes Tauro por el norte, se
dividía en dos regiones claramente diferenciadas.
Por un lado, Cilicia Pedias, la parte situada al occidente, más llana y con capital en Tarso, cuna de san
Pablo, y, por otro, Cilicia Traquea, la «áspera», más
montañosa, boscosa y difícil.

Cilicia Traquea adquirió notoriedad en el siglo I a.C. después de que una parte de su población emprendiera la lucrativa profesión de la piratería aprovechando la naturaleza escarpada del litoral de su tierra, llegando a amenazar al conjunto del Medite-

rráneo. Como señaló Plutarco, se valieron del caos de las guerras civiles romanas para «ya no solo atacar a los navegantes, sino también devastar las islas y las ciudades costeras». Aunque jugaran un rol importante en el fundamental comercio de esclavos, su presencia no fue tolerada y, de hecho, el senado acabó por encomendarle a Pompeyo la erradicación de todos aquellos piratas que amenazaban un mar al que poco después los romanos acabarían por denominar Mare Nostrum.

En esta región discurre el reciente «Rock-Cut Slipways and Slipping Techniques at Dana Island Shipyard» de Hakan Öniz y Semih Büyükkol, investigadores de la universidad de Akdeniz University (Antalya, Turquía), en la revista «Journal of Maritime Archaeology». Este estupendo artículo profundiza en uno de los hallazgos arqueológicos navales más impresionantes de las últimas décadas: un gigantesco astillero encontrado por el equipo del doctor Öniz en el año 2015 en la isla de Dana. Se trata de una islita de apenas tres kilómetros de largo por uno de ancho emplazada estratégicamente en el litoral oriental de la antigua Cilicia Traquea. Su posición era clave en la navegación costera entre el oriente y el occidente y en la conexión entre Anatolia y Chipre. Este espacio, que parece correlacionarse con uno de los pueblos del mar que atacaron Egipto, los danuna, fue objeto de las apetencias de grandes potencias a lo largo de los siglos como los hititas o los neobabilonios, pues su rey Neriglisar ordenó su asalto, amén de los persas, que la ocuparon dos siglos

# Un arsenal naval en tierra de piratas

Un estudio reciente profundiza en uno de los hallazgos arqueológicos navales más impresionantes: un gigantesco astillero en la isla de Dana, Turquía



Imágenes de estáteros hallados en el inmenso astillero

antes de recaer bajo el dominio de Alejandro Magno. Una vez fallecido éste, fue objeto de disputa entre los reinos helenísticos sucesores antes de ser conquistada por Roma. Curiosamente, según las fuentes arqueológicas y textuales, el enorme arsenal estuvo en funcionamiento continuo bajo el dominio de todos estos grandes poderes al constatarse su uso desde el siglo VIII a.C. al VII d.C. debido a las inherentes ventajas de su localización.

#### Diques, molinos y termas

Ocupaba prácticamente todo el litoral noroeste de la isla, una zona resguardada de los temporales habituales de esta zona y de los peligros de la tierra firme, justo enfrente de una costa anatólica desde donde eran transportados los cedros empleados en la construcción naval. Con sus 294 dársenas es el astillero más grande constatado arqueológicamente en el mundo antiguo. Los diques, excavados en la roca por sus constructores, contaban con el apoyo de unas estructuras de madera, hoy perdidas, empleadas para construir y reparar navíos y, asimismo, como puerto

seco para proteger a las naves forzadas a parar ante el cierre de la navegación invernal.

Estas dársenas no eran uniformes. Podían albergar barcos de diversos tamaños, desde navíos de una escasa eslora de 4-7 metros hasta otros de 21 a 34 metros, e incluso algunas tenían hueco para alojar a las gabarras empleadas para remolcar a los navíos. Asimismo, una parece que fue utilizada para atender a navíos de guerra dotados de espolón de bronce. Por supuesto, en esta islita además del apabullante arsenal de kilómetro y medio de longitud también se han encontrado restos de un buen número de estructuradas asociadas, desde «talleres, molinos y barracones para los constructores de naves y demás personal» pasando por «establos, cinco iglesias, unas termas y 221 cisternas», recintos para animales y, teniendo en cuenta la peligrosidad de estas aguas, varias atalayas y fortalezas destinadas a su defensa.

Aparte de actualizar la investigación de este fascinante espacio, el artículo analiza los diversos métodos de botadura de los navíos, desde el encaje en cunas de madera pasando por el empleo de animales en su arrastre hacia el mar o su deslizamiento sobre troncos empleados durante sus más de mil años de historia. Dicha variedad se corresponde, según los autores, a los cambios, modas y estrategias adoptadas durante tan largo lapso de tiempo por los responsables de este arsenal único que atendió las necesidades navales de tantas culturas, ya fuera para desarrollar flotas de guerra como embarcaciones comerciales o veleros piratas.





El balón se le escapa a Gazzaniga en el gol que dio la victoria al PSG





| PSG                | Girona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1-4-3-3)          | (1-4-2-3-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Safonov 6,5        | Gazzaniga 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hakimi 7,5         | Arnau 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marquinhos 6,5     | David López 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pacho 6,5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nuno Mendes 7.5    | The state of the s |
| Zaïre-Emery 7      | Van de Beek 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vitinha 7          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fabián 7           | Iván Martín 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dembélé 7          | Tsygankov 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Asensio 6.5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barcola 6,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luis Enrique (E) 7 | Michel (E) 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Cambios: PSG Kolo Muani 7 (Asensio 39'), Doué 7 (Vitinha 63'), Kang Inn-Lee 6,5 (Fabián 63'), Neves 6,5 (Barcola 63') y Beraldo s.c. (Dembélé 92'). Girona Portu 6,5 (Van de Beek 58'), Danjuma 6,5 (Stuani 58'), Solis 6 (Iván Martín 66'), Asprilla 6,5 (Bryan Gil 66') y Francés s.c. (Tsygankov 88').

**Árbitro:** Daniel Siebert (Alemania). Amonestó con cartulina amarilla a Marquinhos, Krejci, Oriol Romeu y Gazzaniga

Gazzaniga.

Incidencias: 46.277 espectadores en el Parque de los Príncipes.

**Un error de Gazzaniga** en el minuto 90 condena al Girona en su estreno en la Liga de Campeones, en el Parque de los Príncipes. Resistió al PSG e incluso llegó a meterle miedo

# La cara más cruel de la Champions

Victor Martin. MADRID

onaron los acordes del himno de la Champions League en el Parque de los Príncipes y el Girona comprobó que el sueño era realidad. El primero de los ocho partidos que disputarán como mínimo los catalanes en esta edición del torneo es historia, y el conjunto de Míchel demostró que no tiene ninguna intención de ser un simple espectador. Lástima que, cuando parecía que el primer punto estaba amarrado, un desgraciado error de Gazzaniga en la portería condenase al Girona a entrar en el torneo con una derrota tras un partido mucho más competido de lo esperado.

Además, entre estilos muy similares. Cuando dos equipos que juegan la mayoría del tiempo con el balón se enfrentan entre sí, el que consigue controlar la posesión suele llevar el tempo del partido. Y es muy difícil quitar la bola al PSG. Los franceses, además, salieron en tromba abriendo el campo desde el inicio y eso era sinónimo de problemas para los de Míchel, que tuvieron que tirar de raza para aguantar las primeras embestidas.

De hecho, los locales tuvieron varias ocasiones de gol en el primer cuarto de hora, quizá la más clara la que Asensio –que se fue lesionado antes del descansoacabó mandando ligeramente desviada junto al palo izquierdo de Gazzaniga. Y un disparo durísimo de Fabián desde fuera del área que acabaría impactando en el cuerpo de David López, y que llevaba un peligro tremendo.

Asílas cosas, al Girona no le quedaba otra que agarrarse al balón parado. Sus dos mejores acciones de peligro fueron en una falta y, después, un córner de Tsygankov, que se paseó sobre la línea del área chica sin encontrar rematador. LA RAZÓN • Jueves. 19 de septiembre de 2024

DEPORTES 47

#### «Esto es una fiesta, es maravilloso»

Más de un millar de hinchas del Girona presenciaron el debut en la Champions. El resultado fue lo de menos. «Esto es un sueño. Ninguno de los que íbamos a ver el Girona en Preferente podíamos soñar con ir a París en lugar de ir, con todos los respetos, al campo del Granollers, Es un lujo», comentaba un socio veterano en el Parque de los Príncipes.

Hasta que los de Míchel empezaron a poder burlar la alta presión de los atacantes rivales en la salida de balón y llegaron al descanso recuperando el oxígeno.

Lo que no se esperaba Luis Enrique era el comienzo de segunda
parte, con hasta tres ocasiones claras del Girona. Especialmente la
última, que tuvo Stuani en su cabeza. Aunque Safonov detuvo
bien un remate muy dubitativo del
uruguayo. Pocos minutos después
sería sustituido por Danjuma.
Tuvo casi una hora en su tardío y
ansiado debut en Champions, el
segundo jugador más veterano en
disputar su primer partido.

Y de la posibilidad de adelantarse, a salvarse in extremis gracias a que Krejci se jugó la segunda amarilla frente a Dembélé cuando el francés se plantaba mano a mano frente a Gazzaniga aprovechando una salida rápida de Kolo-Muani. Le aguantó la carrera el central y luego metió la pierna abajo en lo que probablemente será la acción defensiva de la jornada. Perfecta. Impecable.

Pasaba el tiempo y el PSG empezaba a desesperarse. Y a apretar. Se libró el Girona varias veces en el tramo final. Kolo-Muani mandó fuera un tiro cruzado al palo largo y, después, Gazzaniga sacó un disparo a bocajarro de Achrafa un par de metros de él.

Yluego llegó la crueldad. El sueño tornado en pesadilla. Un centro raso al área de Nuno Mendes se envenenó, Gazzaniga trató de embolsar el balón abajo y se le escapó entre las manos y las piernas. Hasta la pelota cruzó sin ganas la línea de gol, sabiendo que no se estaba portando bien. El Girona va a competir en esta Champions y lo demostró con un debut muy digno. Lástima que el fútbol, a veces, sea así de puñetero.

## Un gran rompecabezas para Flick

El técnico alemán deberá improvisar una solución en el debut en Champions frente al Mónaco, ya que el alto número de bajas le han dejado el centro del campo en cuadro

Ÿ

#### AS Mónaco (1-4-2-3-1)

Vanderson, Salisu, Kehrer, C. Henrique; Zakaria, Camara, Akliouche, Seghir, Golovine y Embolo.

#### FC Barcelona (1-4-2-3-1)

Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, Íñigo, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Raphinha, Torres y Lewandowski.

Árbitro: Allard Lindhout (Países Bajos). Estadio: Louis II (21:00. Movistar Liga de Campeones).

#### Víctor Martín, MADRID

El calendario no tiene clemencia de la enfermería, y esta noche el Barça pone a prueba su buen inicio de temporada en una competición que en los últimos cursos no hace más que darle disgustos: la Champions League. Y lo hace en una situación incómoda, ya que el equipo de Hansi Flick cuenta tantas victorias sobre el césped (5) como sustos en este primer mes de competición.

El técnico alemán tiene que resolver un gran rompecabezas en el debut en el Louis II frente al Mónaco. El equipo que le encendió todas las alarmas hace ahora un mes, cuando goleó a los azulgrana en el Joan Gamper. Todo ha cambiado para bien desde entonces. El Barça es líder invicto en la Liga después de cinco jornadas. El cuadro monegasco, tercero en la Liguel, no conoce la derrota, aunque ya se ha dejado algún punto por el camino.

Pero hay un problema importante para los azulgrana: el centro del campo. Flick tiene al equipo en cuadro en la zona central, hasta el punto de que tendrá que improvisar alguna solución de emergencia. Casi todos los lesionados del equipo pertenecen a esa zona o pueden ser utilizados ahí como variante. Los últimos en caer fueron Dani Olmo, que estará en torno a un mes de baja, y Fermín López, que se retiró del entrenamiento lesionado y también estará varias semanas en el dique seco.

Dos bajas que se unen a las ya conocidas de larga duración: Frenkie De Jong lleva sin jugar desde abril por un problema de tobillo y Gavi parece encarar la recta final de su recuperación del cruzado, pero tardará en estar operativo. Marc Bernal tiene, con suerte, hasta primavera para reaparecer. También es una incógnita el retorno de Christensen, previsto, en principio, para enero. Bajas y más bajas.

¿Y qué soluciones le quedan por tanto a Flick? La primera puede ser subir a Eric García y colocarlo de pivote para cortar el juego, con Casadó un poco por delante y Pedri en la mediapunta. La segunda, dejar a Casadó en su sitio y dar entrada a Pablo Torre, que hasta ahora ha sumado apenas siete minutos en Liga. Por último, ya se le vio retrasar un



#### Ansu Fati entra en una convocatoria para partido oficial por primera vez esta temporada

poco a Raphinha en el debut liguero en Mestalla, por lo que tal vez opte de nuevo por esta opción, aunque el brasileño está mucho más cómodo arriba, y está teniendo mucha incidencia en el juego desde ahí. Incluso hacer un doble pivote y una línea de tres por detrás de Lewandowski.

Sin que sea un gran consuelo, al menos el preparador germano ha recuperado a Ansu Fati, que entra en la convocatoria. Todo esto para un nuevo formato de Champions en el que hay poco margen para los errores. Meterse entre los ocho mejores no va a ser fácil y de un buen comienzo dependerán las opciones de un Barça que en el último lustro no tiene «feeling» con la competición más importante del mundo.

Flick conversa con Ter Stegen durante un entrenamiento



## El duodécimo asalto del Cholo

El Atlético se estrena ante el Leipzig, el que fue su verdugo en cuartos hace cuatro años



#### Atlético (1-4-4-2)

Oblak; Le Normand, Giménez, Azpilicueta; Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Griezmann y Álvarez.



#### Leipzig (1-4-3-3)

Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba; Henrichs, Haidara, Kampl, Raum; Šeško, Simons y Openda.

**Árbitro:** Ivan Kruzliak (Eslovaquia). **Estadio:** Cívitas Metropolitano (21:00, Movistar Liga de Campeones).

#### Mariano Ruiz Díez. MADRID

Dos finales, una semifinal, cuatro cuartos de final, dos octavos... el Atlético del Cholo vuelve a enfrentarse desde hoy ante el Leipzig con un desafío imposible. Antes de las finales de 2014 y 2016 estuvo la de 1974, pero en todas el desenlace fue el mismo. En la duodécima presencia consecutiva en la Champions en la «era Cholo» el Atlético está incluido en el capítulo de secundarios.

La inversión veraniega, rozando los 200 millones de euros, obliga a más. Y así lo proclama el Cholo. «Nos tenemos que exigir más». En esa exigencia se puede incluir la primera titularidad de Julián Álvarez en lugar de Alexander Sorloth. Griezmann es intocable. Simeone tuvo para todos. «Es un chico noble, trabajador, que seguramente tiene muchísimas cosas importantes para darnos. Tuvo vacaciones cortas, llegó, empezó a jugar con pocos entrenamientos, se fue con Argentina... Hay que ayudarlo. Tiene un grupo de compañeros que están trabajando muy bien y lo necesitamos de la mejor manera. Ojalá el del pasado domingo sea el primer gol de los muchos que nos puede dar», dijo sobre el argentino. Y no olvidó a Sorloth: «Es un jugador importante juegue 10,20,70 o 90 minutos. Un jugador importante, diferente a los delanteros que tenemos y lo necesitamos de la manera cómo la que está jugando. Ha tenido situaciones de gol casi todos los partidos que ha jugado, necesitamos que esté más contundente en el final de jugada, que es el primero que sabe lo que tiene que tener, porque lo tiene, y le exigiremos esto que estamos diciendo».

Julián Álvarez y Rodrigo Riquelme serán las novedades. La presencia del segundo adelantará a Samuel Lino y relegará al banquillo a Conor Gallagher, el mejor ante el Valencia con gol incluido.

El Leipzig llega después de un



Julián Álvarez será titular ante los alemanes en el Metropolitano

inesperado empate a cero en casa ante el Unión Berlín, que le hace ser tercero en la Bundesliga empatado con el Dortmundy a dos puntos del Bayern, la sensación de la primera jornada en la Champions. «Es un equipo que trabaja muy bien, que ha jugado partidos muy diferentes. Contra el Bayer Leverkusen ha jugado bajo y ha salido al contragolpe con gente muy rápida ofensivamente y contra el Unión Berlín ha atacado todo el partido. Tiene una condición de ataque importante, con mucha gente veloz de la mitad de campo hacia arriba, y con gente en mitad de cancha fuerte saltando a presionar», valora el Cholo.

Marco Rose va a recuperar a su referente atrás, el húngaro Peter Julián Álvarez será titular ante el Leipzig y Sorloth se quedará en el banquillo

«Es una Champions más entretenida para la gente porque todos necesitan ganar», dice Simeone Orbán y está por ver todavía cómo asume el grupo la marcha de Dani Olmo. Xavi Simons, la torre eslovena Sesko (1,95) y Loïs Openda son las amenazas de un equipo que contará con más de 2.000 hinchas en el Metropolitano.

El Cholo es uno de los defensores del nuevo sistema de competición: «Siempre es una ilusión
volver a competir en la Champions. Me imagino un estadio con
muchas ganas de ver esta competición, de ver a su equipo nuevamente, en un campeonato importante y ojalá que todos podamos
transmitirle desde abajo toda la
energía e ilusión que les estamos
contando. El nuevo formato es
positivo. Hay que ganar. Sumar
puntos. No importa contra quién

te toque. No hay números que te puedan servir en el grupo, con dos empates y ganar cuatro partidos poder pasar. Hay que ganar. Está claro que los ocho primeros en esta lista estarán de los 20 puntos para arriba, ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes y nos invita a todos a apostar por ganar». «Vi el Liverpool-Milan y me gustó mucho. Fue un partido muy dinámico, entretenido. Podemos ver que es una Champions más entretenida para la gente, porque todos los equipos necesitan ganar. Los empates te sirven, pero hasta cierto punto para estar entre los primeros ocho y habrá que competir, porque todos los equipos son complejos». El primero de ellos, el Leipzig.

### Champions League

**EFE** 

Ptos. J. G. E. P. GF. GC.

|     |                    | rtus. | 4. | u. | - |   | Gr. | uc. |
|-----|--------------------|-------|----|----|---|---|-----|-----|
| 1.  | Bayern Múnich      | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 9   | 2   |
| 2.  | Celtic             | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 5   | 1   |
| 3.  | Aston Villa        | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 3   | 0   |
| 4.  | Dortmund           | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 3   | 0   |
| 5.  | Spartak Praga      | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 3   | 0   |
| 6.  | Liverpool          | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 3   | 1   |
| 7.  | Juventus           | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 3   | 1   |
| 8.  | Real Madrid        | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 3   | 1   |
| 9.  | Sporting Lisboa    | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 2   | 0   |
| 10. | PSG                | 3     | 1  | 1  | 0 | 0 | 1   | 0   |
| 11. | Inter              | 1     | 1  | 0  | 1 | 0 | 0   | 0   |
| 12. | Manchester City    | 1     | 1  | 0  | 1 | 0 | 0   | 0   |
| 13. | Bolonia            | 1     | 1  | 0  | 1 | 0 | 0   | 0   |
| 14. | Shakhtar           | 1     | 1  | 0  | 1 | 0 | 0   | 0   |
| 15. | Arsenal            | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 16. | Atalanta           | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 17. | Atlético           | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 18. | Barcelona          | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 19. | Bayer Leverkusen   | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 20. | Benfica            | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 21. | Stade Brestois     | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 22  | Feyenoord          | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 23. | Mónaco             | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 24  | Leipzig            | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 25. | Estrella Roja      | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 26. | Sturm Graz         | 0     | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 27. | Girona             | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 0   | 1   |
| 28. | PSV                | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 1   | 3   |
| 29. | Stuttgart          | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 1   | 3   |
|     | . Milan            | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 1   | 3   |
| 31. | Lille              | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 0   | 2   |
| 32  | . Brujas           | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 0   | 3   |
| 33. | Salzburgo          | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 0   | 3   |
| 34. | Young Boys         | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 0   | 3   |
| 35. | . Slova Bratislava | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 1   | 5   |
| 36. | Dinamo Zagreb      | 0     | 1  | 0  | 0 | 1 | 2   | 9   |
|     |                    |       |    |    |   |   |     |     |

#### 1ª jornada

| Juventus-PSV                    | 3-1     |
|---------------------------------|---------|
| Young Boys-Aston Villa          | 0-3     |
| Real Madrid-Stuttgart           | 3-1     |
| Bayern Múnich-Dinamo Zagreb     | 9-2     |
| Sporting Lisboa-Lille           | 2-0     |
| Milan-Liverpool                 | 1-3     |
| Bolonia-Shakhtar                | 0-0     |
| Spartak Praga-Salzburgo         | 3-0     |
| PSG-Girona                      | 1-0     |
| Brujas-Borussia Dortmund        | 0-3     |
| Celtic-Slovan Bratislava        | 5-1     |
| Manchester City-Inter           | 0-0     |
| Hoy                             |         |
| Estrella Roja-Benfica           | (18:45) |
| Feyenoord-Bayer Leverkusen      | (18:45) |
| Brest-Sturm Graz                | (21:00) |
| Atalanta-Arsenal                | (21:00) |
| Atlético-Leipzig                | (21:00) |
| Mónaco-Barcelona                | (21:00) |
| *Todos en Movistar Liga de Camp |         |

Siguiente jornada: 1-2 octubre



Endrick ha marcado dos goles con el Real Madrid en veinte minutos de juego

## Meter goles, aprender idiomas

Endrick, de solo
18 años, deslumbra
por su atrevimiento y
sus decisiones, tanto
en el campo como
fuera de él

#### José Aguado. MADRID

Más veces de lo que creemos nuestro destino se decide por un milímetro, por una cuestión de azar. Tras el partido del martes contra el Stuttgart, Endrick es definido como un futbolista con personalidad, de solo 18 años, pero dispuesto a tomar decisiones, a no dejarse comer el terreno y a desafiar a futbolistas más consagrados. «Tiene huevos», dijo Ancelotti, en ese lenguaje tan masculino, que luego refinó: «Ha tenido coraje porque la mejor solución era aprovechar el tres para uno, pero estaba convencido de marcar y lo ha hecho muy bien porque el objetivo último es marcar. Era la solución más complicada, pero le ha salido muy bien. Es capaz de hacer algo que nadie puede pensar. Nadie pensaba que iba a chutar en esta situación», decía describiendo la jugada del tercer gol del Madrid.

Fue cuando Endrick se recorrió 60 metros del campo en una contra de tres contra uno y al tener que tomar la decisión de dársela a Vinicius o Mbappé, tiró a puerta. Ni siquiera es un buen tiro, pero el portero se equivoca, no llega a despejar y la pelota va dentro. Fue gol, fue valiente, sería un ejercicio malsano averiguar qué se diría de Endrick si en vez de gol, el portero la hubiese parado.

«Si tiene la confianza para disparar y la potencia para hacerlo todo el mundo tiene que callar. Él tiene mucha personalidad de chutar y no pasarle el balón a Vini o Kylian», explicaba después del choque el héroe Thibaut Courtois. Y añadía: «Si lo falla, lo mato».

A sus 18 años, Endrick no va a dejarse pisar el terreno. Su reto en el Real Madrid de esta temporada es mayúsculo: delante de él están Vinicius, Mbappé y Rodrygo. El tercero ya sospecha que en las jerarquías es el más débil (lo que se va comprobando en los cambios durante los partidos) y detrás de él, va Endrick. Solo hay un modo de ganarse un pequeño hueco: meter goles. Y se ha puesto a ello, aunque tenga que desafiar y tirar cuando mejor es pasar. Ha marcado dos tantos esta temporada en los 20 minutos que ha disputado,

En el vestuario le llaman Bobby por su admiración por el mítico futbolista Bobby Charlton

Uno de sus retos es saber cinco lenguas, entre ellas la de los signos, para hablar con todo el mundo el que menos si no contamos a los lesionados Alaba y Camavinga ni a Lunin. Sin embargo, ya se está hablando de él más que de cualquiera. «Tiene este don, que es muy efectivo, y en los entrenamientos se ve que tiene algo especial. Es muy efectivo, con un golpeo muy fuerte y muy rápido», explicaba Ancelotti acerca de su delantero. Contra el Stuttgart, salió al campo con Vinicius y Mbappé y por eso se situó en la banda derecha, que no es su mejor posición, pero aun así, marcó.

«Endrick está loco», contaba riéndose Rodrygo por su decisión de tirar. «Ha hecho una cosa que nadie haría, pero estoy muy contento por él y entiendo la alegría por la que tiene que estar pasando», comenta su compatriota. Se ha adaptado muy bien al Madrid el futbolista brasileño. Con Vinicius, Rodrygo y Militao, con los que ya ha coincidido en la selección, tenía un colchón para hacer el recibimiento más agradable. También se ve que ha conectado con Bellingham. Es el joven recién

#### Tebas: «Vinicius puede ganar el Balón de Oro»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró ayer que Vinicius Junior «puede ser el próximo Balón de Oro», aunque se desligó de polémicas al afirmar que ni «España ni el fútbol español son racistas». «Venimos trabajando hace mucho tiempo contra el racismo. Desde lo sucedido con Vinicius hubo una catarsis. España no es racista, hay colaboración de los aficionados ante los que insultan. Desde ese día hay mucha más conciencia social», aseguró. Además, añadió que la otra gran estrella madridista, el francés Kylian Mbappé, que el martes volvió a marcar con el Madrid y suma ya cinco goles esta temporada, supone «un gran impacto para la Liga», puesto que «solamente su nombre ya genera expectación».

llegado, al que todos ayudan, pues no lo ven como una amenaza: «Lo más importante es meter gol. Metió su gol y se fue con la gente. Es muy joven. Tiene sus minutos y mete sus goles», decía Mbappé.

Pero Endrick tiene las cosas muy claras. Se acaba de casar, pese a solo tener 18 años, sin ninguna duda pese a su juventud. Después de marcar con Brasil un gol en Wembley sorprendió a todos al mostrar su admiración por Bobby Charlton, el mítico futbolista inglés. «Estoy realmente contento por haber marcado. Soy muy fan de Bobby Charlton, que jugó muchos partidos en este estadio, es inglés y marcó un montón de goles. Estoy agradecido por haber jugado aquí», de ahí que en el vestuario le hayan puesto el mote de Bobby. Él lo acepta. Se reconoce de sangre fría y dispuesto a superar retos. Uno es el de los idiomas: «Me he puesto como meta aprender cinco idiomas. Uno de ellos será muy diferente porque será muy importante para mí. Quiero aprender el lenguaje de signos. Quiero conectar con todo el mundo. Quiero hablar con los mudos o con las personas que no oyen», contaba en «The Guardian».

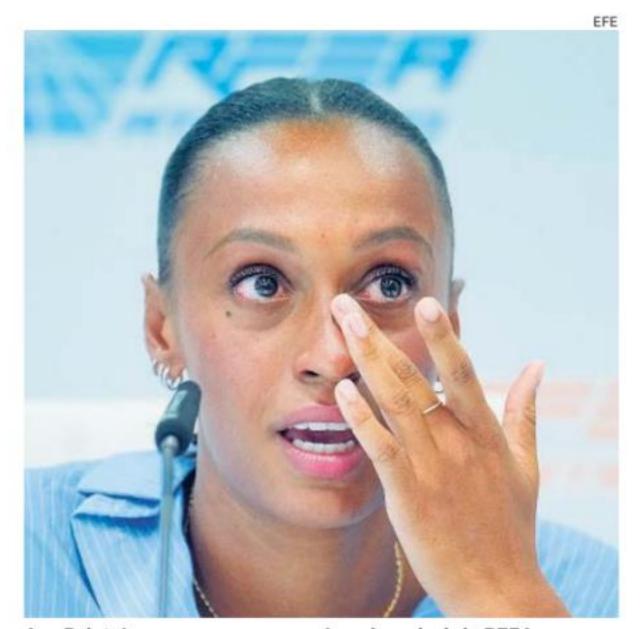

Ana Peleteiro, en su comparecencia en la sede de la RFEA

## Las razones de Ana Peleteiro

La triplista se instalará en Galicia y su marido, Benjamin Campaoré, ejercerá de entrenador

#### M. Ruiz Díez. MADRID

Ana Peleteiro vuelve a casa, a Galicia, a su «refugio», como ella misma lo define. Y lo hará por su hija y para dar un giro a su carrera deportiva entrenada por su marido Benjamin Campaoré. La campeona de Europa de triple salto compareció en la sede de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para explicar los motivos que le han llevado a dejar de entrenar con Iván Pedroso después de ocho años al lado del técnico caribeño. El cambio se debe al «exceso de rutina» y la «falta de motivación».

Peleteiro también apeló a su maternidad. «Soñaba con ver a mi hija en un ambiente parecido a cuando yo era pequeña y aquí no lo estaba teniendo, ese día a día me iba entristeciendo y cada día me pesaba un poco más. Después de estar trece años fuera de casa, mi corazón me pedía volver a mi refugio, mi casa, Galicia», confesó.

Como ya hizo en redes sociales, la triplista reiteró que la razón básica para dejar a Iván Pedroso, «la razón de más peso, es personal». «La maternidad es una tarea complicada y compleja, es dura, sobre todo cuando estás lejos, conciliar es complicado», argumentó antes de revelar que ahora trabajará con su marido, Benjamin Campaoré.

«A partir de ahora, Benjamin, mi pareja, será mi entrenador. He sido yo quien se lo ha propuesto, ha sido mi decisión. Yo nunca lo he tenido en la cabeza, porque quería evitar mezclar lo personal con lo profesional, porque hay veces que no sale bien»,

#### El «exceso de rutina» y la «falta de motivación», los argumentos para dejar a Iván Pedroso

relató Peleteiro. «Todo el mundo me apoyó, dejé pasar un mes, quería verme viviendo en Ribeiraparaver si era o no un momento de debilidad. Fue un mes duro con mucho odio por redes, me han juzgado mucho, y allí me sentí protegida. Además, vi las pedazo de instalaciones y pistas, miré casas, fuimos dando pasos, y cuando me di cuenta ya estaba allí. Es la primera vez que hago las cosas pensándolas mucho, es muy raro en mí», añadió con el objetivo de fondo de alcanzar los 15 metros.

### Lo Celso tumba al Getafe

El centrocampista argentino marcó en la segunda parte los dos tantos en la victoria del Betis. Bordalás terminó expulsado

Real Betis 61' Lo Celso, 74' Lo Celso

Getafe CF 93' Arambarri

#### Real Betis (1-4-3-3)

Rui Silva; Bellerín, Llorente, Natan, Perraud (Ricardo Rodríguez, 46'); Altimira, Marc Roca; Fornals (Ruibal, 77'), Lo Celso (Losada, 77'), Abde (Chimy, 86') y Vitor Roque (Juanmi, 86'). Pellegrini (E)

#### Getafe CF (1-5-4-1)

Soria; Iglesias, Alderete, Djené, Rico; Aleñá (Mayoral, 76'), Milla (Alberto Rico, 76'), Peter Federico (Carles Pérez, 46'), Sola (Arambarri, 62'); Uche y Bertug (Yelly, 76'). Bordalás (E)

**Árbitro:** Pulido Santana (Colegio canario). Amonestó a Perraud, Fornals, Rui Silva, Sola, Aleñá, Alderete, Bertug y Diego Rico. Expulsado Bordalás. **Incidencias:** 36.652 espectadores en el Benito Villamarín.

#### R. D. MADRID

Un doblete del argentino Gio Lo Celso, colosal en su primera titularidad tras su regreso cinco años después al Real Betis, dio el triunfo a los verdiblancos, que acceden a puestos europeos, y deja al Getafe sin ganar después de cinco partidos.

En un encuentro que fue aplazado por la previa de la Liga Conferencia jugada por el Betis en agosto, el equipo de Pellegrini, solvente atrás y profundo y rematador arriba, cimentó su segunda victoria seguida en su buen juego y en la inspiración de Lo Celso.

El Betis empezó con ritmo en su intento de superar la alta presión, de inicio, de los azulones, con el nigeriano Chrisantus Uche retrasado a una posición de mediocentro y el joven turco Bertug en punta. El equipo madrileño salió con intensidad, pero sin peligro ante un cuadro andaluz que buscó robar rápido balones al rival para crear peligro.

Con Lo Celso al timón, el marroquí Abde avisó dos veces. El Getafe, muy ordenado atrás, con poca chispa arriba y que se cargó con tres amarillas en tres minutos, no daba con la fórmula para contrarrestar al Betis.

Abde, muy participativo, inquietó de nuevo en un cabezazo que Soria despejó a córner, aunque fue Vitor Roque el que tuvo dos opciones más claras para adelantar a los béticos.

En la reanudación, aunque de



Lo Celso, bigoleador ante el Getafe

inicio los getafenses quisieron salir más de su campo, siguió el mismo guion, con un Betis dominante y clarividente a la hora de generar oportunidades ante un David Soria que se agigantó.

El meta madrileño, providencial, neutralizó pronto dos ocasio-

#### La jornada

Clasificación

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Ptos. | L | G. | E. | P. | GF. | GC |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|----|----|----|-----|----|
| 1.  | Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   | 15    | 5 | 5  | 0  | 0  | 17  | 4  |
| 2.  | Atlético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3) | 11    | 5 | 3  | 2  | 0  | 9   | 2  |
| 3.  | R. Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   | 11    | 5 | 3  | 2  | 0  | 9   | 2  |
| 4.  | Villarreal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3) | 11    | 5 | 3  | 2  | 0  | 11  | 8  |
| 5.  | Celta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 9     | 5 | 3  | 0  | 2  | 13  | 10 |
| 6.  | Betis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   | 8     | 5 | 2  | 2  | 1  | 5   | 4  |
| 7.  | Mallorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8     | 6 | 2  | 2  | 2  | 4   | 4  |
| 8.  | R. Vallecano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7     | 5 | 2  | 1  | 2  | 7   | 6  |
| 9.  | Alavés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 7     | 5 | 2  | 1  | 2  | 7   | 6  |
| 10. | Girona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 7     | 5 | 2  | 1  | 2  | 8   | 8  |
| 11. | Athletic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 7     | 5 | 2  | 1  | 2  | 6   | 6  |
| 12. | Espanyol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 7     | 5 | 2  | 1  | 2  | 5   | 5  |
| 13. | Osasuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 7     | 5 | 2  | 1  | 2  | 6   | 10 |
| 14. | Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 5     | 5 | 1  | 2  | 2  | 4   | 6  |
| 15. | Leganés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 5     | 5 | 1  | 2  | 2  | 3   | 5  |
|     | R. Sociedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4     | 6 | 1  | 1  | 3  | 3   | 7  |
| 17. | Valladolid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4     | 5 | 1  | 1  | 3  | 2   | 13 |
| 18. | Getafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *   | 3     | 5 | 0  | 3  | 2  | 2   | 4  |
| 19. | Las Palmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   | 2     | 5 | 0  | 2  | 3  | 6   | 10 |
| 20. | . Valencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   | 1     | 5 | 0  | 1  | 4  | 3   | 10 |
| -   | And the last |     |       |   |    |    |    |     |    |

nes muy claras: una en un mano a mano con Vitor Roque y otra en una chilena dentro del área de Diego Llorente.

**EUROPA PRESS** 

Lo Celso, el hombre más desequilibrante del Betis, sí recogió poco después el premio a su gran partido al marcar el 1-0 de penalti en el minuto 61, después de que el árbitro, a instancias del VAR, acudiera a la pantalla a pie de campo y señalara la pena máxima al dar en la mano de Milla un remate de cabeza de Vitor Roque tras un barullo en el área. Giovani Lo Celso, que fue el motor del juego ofensivo del Betis, abrochó su buena actuación con el 2-0 al lanzar un obús desde la frontal que, después de dar en un jugador, se coló en la meta de Soria.

Con esa desventaja, Bordalás, luego expulsado en el tiempo añadido por protestar, hizo tres cambios y el equipo se fue arriba a la desesperada, acortó distancias al cabecear un córner Arambarri, en el tercero de los ocho minutos que hubo de prolongación, pero su gol fue insuficiente.

TIEMPO 51 LA RAZON • Jueves. 19 de septiembre de 2024



El hombre del tiempo

*Lluvias y* tormentas

#### Roberto Brasero

as lluvias que empezaron a llegar por el este de España se irán dis-la península, Ceuta y Melilla y también las esperamos en el norte de Canarias. De nuevo algunas pueden ser fuertes, intensas. No se esperan en litorales de Galicia y Cantábrico, ni en Baleares, pero en el resto hoy tenemos probabilidad de un chaparrón ya desde primera hora pero sobre todo por la tarde. Las más fuertes este jueves se esperan en el norte de Andalucía, Castilla-La Mancha, el sury este de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña y de nuevo pueden acumularse importantes cantidades en el litoral de Castellón y de Tarragona y hoy también en el entorno de Ciudad Real, ya que en estas zonas además de fuertes podrían ser persistentes. Las temperaturas diurnas bajarán de manera generalizada y hará menos calor, salvo en Galicia y el Cantábrico donde hoy suben las máximas. Ahí se mantiene el tiempo veraniego de momento.

#### A tener en cuenta



La C.de Madrid va a realizar un estudio para determinar los efectos devastadores los incendios y de las seguías severas en los suelos para optimizar su restauración vegetal, una investigación pionera en la que el Ejecutivo autonómico invertirá 180.000 €.



Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha llevado a cabo una expedición a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef para explorar tres de los principales montes submarinos del mar de Alborán.

#### **Embalses** % capacidad Tajo

Guadiana Guadalquivir Ebro Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Med. Andaluza Segura Galicia Costa Cataluña Int. Cantábrico Occ. Tinto, Odiel y P. Cantábrico Or.

P. Vasco Int.

Pamplona

Pontevedra

Salamanca

Santander

Tarragona

Segovia

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

07:57 20:19

Nueva

Creciente (

Llena

Menguante () 25/09

Valencia

Valladolid

Sta. Cruz de Tenerife

26 13

25 14

27 21

23 12

22 11

28 18

23 10

25 17

23 12

27 15

23 19

25 12

25 12

27 12

28 17

21:02 09:30

3/09

12/09

18/09

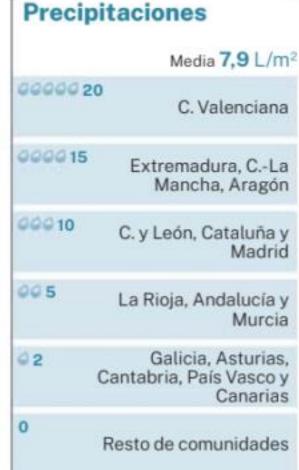

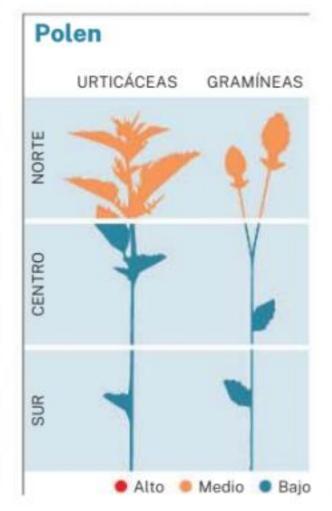

19

20

22

22

27

21

巡

8

9

12

11

18

11

13

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas



Santoral

Cumpleaños

JEREMY IRONS

actor (76)

Acucio, Dorimedonte, Goerico,

Lantberto, Pomposa y Trófimo.

#### Autodefinido MUESTRAS V PERSONAJE AL REVÉS, REGALO TENSIÓN DE VARON SILENCIO ARTERIAL SEÑAL DE SOCORRO DESMA-NADOS EL CENTRO DE PARIS REGLA, PRECEPTO AVE INDISCRETA CON LOS BRILLOS DEL NACAR RACIÓN DE UN NEGRO MAMARGADO CORRE EL CABALLO LACON UN POCO LA SALIDA DE PARIS **DE RITMO PUNTA DE** ESTAN EN PELO FLOR AJUSTA LAS > INICIA LA FASE CUENTAS EN LA IGLESIA

HABLAN EN PUBLICO

Sudoku Grupo Alfil

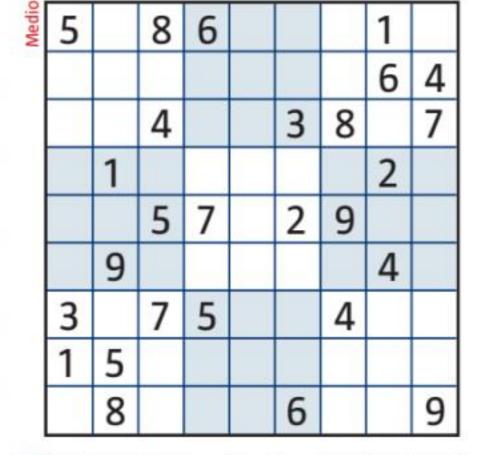

6

6

9

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

9

8

9

| AND   | REA PEREIRA         |
|-------|---------------------|
| futbo | lista (31)          |
| JIMM  | YFALLON             |
| come  | diante, presentador |
| vacto | or (50)             |

exbaloncestista (53)

ALFONSO REYES CABANAS

Loterías

ONCE ONCE

Miércoles, 18 de septiembre

Número premiado S:037 62731 S:025 50538 Martes, 17 S:034 70963 Lunes, 16 S:004 55459 Domingo, 15 S:022 37810 Sábado, 14

S:017 43478 Viernes, 13 S:002 65316 Jueves, 12

#### BONOLOTO

Miércoles, 18 de septiembre Números

03-11-16-20-32-48 C-49/R-2 1.531.210,76 82.634,14 810,14

23,63

((j))

3-8-9

0

01-10

2.537,30

#### LOTERÍA NACIONAL

Sábado, 14 de septiembre Número premiado

#### EUROMILLONES

70253

Martes, 17 de septiembre

Números 20-30-32-41-44

Números estrella

LA PRIMITIVA

#### Lunes, 16 de septiembre

Números

000

01-09-11-34-35-44 C-13/R-9 58.819,29

**EL GORDO** 

02-08-27-40-52

Domingo, 15 de septiembre Números

Crucigrama

MUERTE

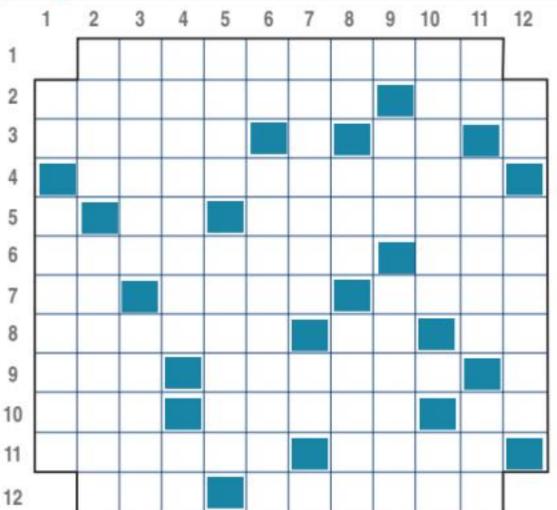

HACE BIEN

Horizontales: 1. Recuperaré lo perdido. - 2. Pondré en aviso sobre los riesgos posibles. Van en calesa. - 3. Salvarse del riesgo extremo de perecer. La mitad de nada. - 4. Que mueve o inclina al sueño. - 5. Forman parte de la crisis. Cosas ocultas que no pueden entenderse. - 6. Cumpliste órdenes. De tal suerte o manera. - 7. Porción de crema. Instrumento musical. Permite lucirse al tenor. – 8. Gigantesco. Se ven con anticipación. Se juntan con esmero. - 9. Sustancia cáustica. Escuché las peticiones de los demás. - 10. Están en el talego. Me desprendería de algo. Ganador deportivo. - 11. Relaciones entre magnitudes. Nombre de varón. - 12. Se informa con gafas. Agarrota, impide el movimiento de un miembro.

Verticales: 1. Ángel se ha quedado sin gel. Opinión sobre algo. - 2. Elsa está fatal. Lodazal. - 3. Cangrejo de mar. No hay quien entienda Otelo. - 4. Chisporrotear. Hacen bien. - 5. Además del presente. Preparado para la guerra. - 6. Lo último de Sabina. Reverenciase. - 7. Las diez y veinte. Se juntan en persona. 8. Muy poco real. Avala. Al revés, funda de espada. -9. Al revés, en general sólo son tres. Desentenderse de un compromiso, llamarse... - 10. Equipar de nuevo al ejército. Están en un error. - 11. Existe. Verde y agua en el desierto. Experta en vuelos. - 12. Acaban con las protestas. Hermano muy unido a su hermano.



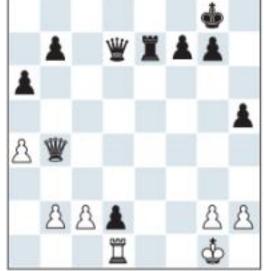

Juegan negras

#### Jeroglífico



¿Dónde ocurrió eso?

#### Ocho diferencias





Whatsapp

610203040



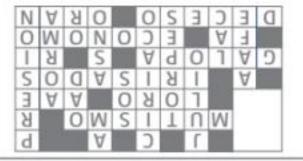



Txe1 Dd4+! (0-1) AJEDREZ: 1... Te1+! 2. En carta, go

EN CARTAGO.

JEROGLÍFICO:







David Jaramillo. MADRID

a brutal avalancha de series de todo tipo que vive la actual oferta audiovisual hace que ha- blar de originalidad y creatividad sea casi una utopía, pues siempre haya una relación, un vínculo o una semejanza con algo que ya se ha hecho antes. Por eso, que Netflix tenga en sus filas a Carlos Montero, uno de los cerebros más brillantes e inquietos a la hora de crear y contar historias, es algo así como guardarse un as bajo la manga (o dos). La última de sus creaciones, «Respira», estrenada el pasado 30 de agosto, tardó nada y menos en instalarse en lo alto del escalafón de lo más visto de la plataforma. De esto y más hablamos con el orensano para LA RAZÓN.

## Después de ver la serie, Carlos, cuesta trabajo entender cómo surgen y se ordenan el aluvión de ideas e historias para crear algo como «Respira».

A veces me pasa lo mismo cuando veo historias que me gustan, hay que estar medio loco y, al mismo tiempo, ser muy metódico para sacar algo así en limpio. Pero, obviamente no lo hago solo. Yo planto la semillita y después crece gracias a un equipo maravilloso de guionistas.

Carlos Montero Creador y guionista

## «Me siento inseguro cuando una historia es muy sencilla»

Netflix ha conseguido marcar diferencias en la saturada oferta de series hospitalarias con el acento local de «Respira»

#### ¿Cuál fue esa semilla?

Pues mira, hace rato me rondaba la idea de hacer una novela sobre la idea de una ginecóloga que tuviera el drama de un hijo acusado de violación, pero nunca terminé de concretar aquel proyecto y luego, cuando decidí hacer una serie hospitalaria, dije «aquí tiene su lugar». Y como esa idea, tenía muchas otras desde hace tiempo y aquí fueron encontrando su sitio para darle vida a otros personajes.

#### Una característica de sus series es la intensidad.

Sí, me gusta que la tensión sea constante. De hecho, cuando he hecho otras series, siempre decía «¿por qué no estoy haciendo nada demédicos si ahí puedo ir a tope?».



Si alguien encuentra en 'Respira' una perspectiva distinta y que le haga pensar, me alegro» Pues ahora la estoy haciendo y la estoy disfrutando muchísimo. Es un entorno en el que siempre estás hablando de vida, muerte, enfermedad, se toman decisiones, se vive en el filo de la navaja, todo te lleva al límite en un momento. Es fácil extremarlo todo.

#### ¿Dejó algo para una posible segunda temporada?

[Risas] Sé por qué me lo dices. Lo sé, no lo puedo evitar. Me siento inseguro cuando una historia es muy sencilla, necesito intensidad, que no haya tiempos muertos a menos que estos sean importantes para la historia. Siempre me ha gustado meter toda la carne en el asador. Si habrá una nueva temporada eso lo decide la plataforma y

el público, por supuesto, pero una vez terminamos de escribir esta primera entrega los mismos personajes perfilan lo que puede ser su futuro y se abren millones de nuevas posibilidades. Debo decir que, en ese sentido, la serie tiene una vocación longeva, el formato hospitalario lo permite porque cabe todo y, te soy sincero, ya tenemos mucho escrito.

#### Para hacer algo original en ese formato o tuvo que ver todas las series hospitalarias que hay o no ver ninguna, porque ya es difícil no repetirse.

¡Todas! Me las he visto todas, soy un gran fan del género desde pequeño y, como hay tantas series de estas, es imposible que no haya referencias. Y, por un lado, me da más respeto porque piensas «¿qué voy a aportar?», pero, a la vez, en el momento que encuentras la grieta por la que colarte dices «venga, sí lo voy a hacer», porque te sientes también arropado por todas esas series, porque puedes como tirar mucho de lo que han hecho ellos y les ha funcionado. Es inevitable emplear cosas que has visto y que te son útiles para la historia que estás contando, por eso seguro habrá quién diga que tal o cual escena se parece a «Grey's Anatomy», «Urgencias», «Hospital Central» o cualquiera otra y tendrá razón, pero creo que el resultado final es

#### ¿Y cómo se marca la diferencia?

Siempre tienes una herramienta: situarlo en un entorno específico, en este caso en España y darle ese tinte también político y social, también enriquece mucho. De hecho, esa es otra fuente de conflictos y de ideas, porque te encuentras con los retos de la sanidad pública, con cómo se comportaría un político si tuviera que enfrentarse a su propio discurso, por poner solo un ejemplo de las muchas tramas que resultan de lo ambiental.

#### Al final, entre todo lo médico, la serie va de conocer nuestros límites, de cómo nos enfrentamos a ellos.

Si lo ves, realmente plasmamos en la ficción cosas que suceden realmente y sobre las que, seguramente, todos tenemos una opinión formada. Entonces, nosotros lo que buscamos es contar una historia que entretenga, pero si en esos conflictos que planteamos, alguien encuentra un enfoque distinto, algo que le abra a una perspectiva diferente y le haga pensar y cuestionarse, bienvenido sea. Me alegro de que «Respira» genere eso.

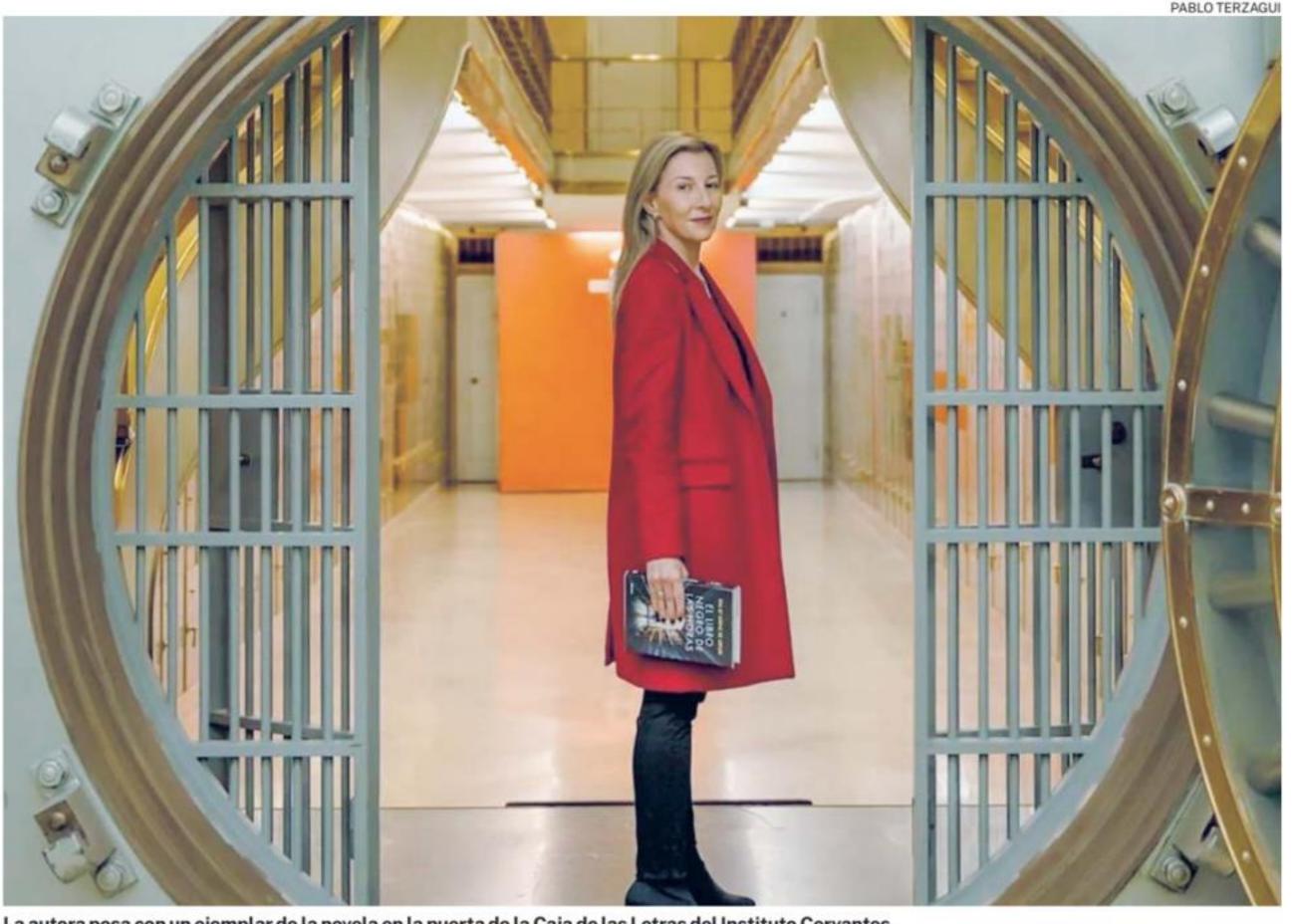

La autora posa con un ejemplar de la novela en la puerta de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

## Kraken tendrá su propia serie

Isla Audiovisual convertirá en ficción la novela «El libro negro de las horas» de Eva Gª Sáenz de Urturi, el primer libro de la segunda trilogía del exinspector Unai López de Ayala

Gerardo Granda. MADRID

itoria, año 2022. El inspector Unai López de Ayala recibe una llamada que pondrá su vida patas arriba. Así comienza «Ellibro negro de las horas», el éxito editorial de la escritora ganadora del Premio Planeta con «Aquitania», Eva Ga Sáenz de Urturi. Ahora Isla Audiovisual ha adquirido los derechos de la serie «Kraken» de la escritora y trabaja y a en el desarrollo de la primera temporada, la adaptación de la que es la segunda novela más vendida en España en 2022 según CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros).

El libro negro de las horas es el primer libro de la segunda trilogía de novelas policiacas centradas en el personaje de Kraken, uno de los grandes fenómenos editoriales en español de los últimos años, con 4 millones de lectores, más de 100 ediciones y traducida a más de 20

idiomas en 40 países. La adaptación es fruto del acuerdo de la productora y Scenic Rights, uno de los mayores proveedores mundiales de IPliterario en español para series y films. Para hablar del proyecto entrevistamos a Manuel Sanabria, director creativo de Isla Audiovisual, productor ejecutivo de la serie y uno de sus directores. «Lo primero que hicimos, y que fue el origen un poco de la serie fue hablar con Sidney Borjas de Scenic Rights», explica Sanabria, conocedor de que Isla Audiovisual, « es una productora muy pequeñita, llevamos 15 años y muchas series y ahora una película. Ahora con la tendencia que hay de IPs, todas las cadenas tienen novelas, adaptaciones de novelas potentes y es muy difícil porque antes de publicarse ya están compradas y nosotros no nos podemos permitir eso». Recuerda el productor que su primer trabajo con Borjas «fue firmar con María Dueñas, la autora de 'El tiempo entre costuras' para hacer una serie original, no una adaptación de una

novela, que todas las tenía ya opcionadas, sino hacer una serie original que dio lugar a 'Los artistas'», que ahora emite Antena 3. La serie cuenta con Rocío Martín y Juan Carlos Cueto como showrunners en colaboración con la autora de la novela. «Les hemos elegido porque son dos de los guionistas y creadores más importantes. Son los creadores de «'El Internado,' 'Toy Boy,' 'Águilaroja' y 'Mar de plástico,' y nos parecían perfectos para la serie que queremos», explica Sanabria que matiza que lo que buscan es «una serie de calidad, pero comercial también» y por eso « Eva querían participar activamente en lo que va a ser trasladar a serie su novela», con quien además desvela que es

«Buscamos una serie de calidad, pero que sea comercial también», dice Manuel Sanabria

«fácil trabajar». La única línea roja nos la explica el productor: «Está totalmente abierta a que haya nuevos giros, nuevas tramas, que haya cambios respecto a su novela. Y que lo único que nos ha pedido es que seamos fieles a los personajes».

Recordemos que la trama arranca con el exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken, que recibe una llamada anónima que hará temblar sus cimientos familiares a la vez que supondrá todo un reto personal y profesional: tiene una semana para encontrar el mítico Libro Negro de Horas, una joya bibliográfica exclusiva, en caso contrario, morirá su madre, una madre que lleva décadas descansando en el cementerio... o al menos eso pensaba Kraken. Comenzará entonces una carrera contrarreloj entre Vitoria y Madrid, cuyo Barrio de las Letras también servirá como escenario, para rastrear de la mano de las inspectoras Estíbaliz Ruiz de Gauna y Mencía Madariaga al perfil criminal más importante de su vida, capaz de cambiar su pasado,

presente y futuro. La serie, a lo largo de los 6 episodios de 45 minutos con los que contará esta adaptación, intentará gustar a los cuatro millones de «krakenianos» que existen. «Hay giros o hay acontecimientos que funcionan muy bien en la novela, pero luego en imagen no funciona igual. Las novelas de Eva tienen ese componente cinematográfico, tiene muchos giros, casi todos los capítulos acaban en alto. Todo eso viene muy bien para luego trasladarlo en serie, porque todo este tipo de cliffhangers funciona muy bien, pero luego hay todas las narraciones que van en primera persona, todos los pensamientos, entonces es muy difícil de pasar a ficción», nos adelanta Sanabria, que también se aplica a los personajes: «Hay algunos que funcionan muy bien en novela y hay que sacrificarlos para la serie porque no funcionan igual». En cuanto a su labor en la dirección, Manuel Sanabria («La Fiesta», «Hotel Bitcoin»), «compaginar la producción ejecutiva con la dirección me permite no incorporarme al proyecto con todo ya escrito y decidido, sino que estoy desde el origen. No podemos limitarnos a ser una serie policiaca de hay que cazar un asesino. Tenemos la suerte de tener una base de unos personajes muy ricos y con muchos conflictos».

La ardua tarea de contentar a 4 millones de lectores

El reto está claro: «Que los 4 millones de lectores que tienen las novelas de Kraken no solo no se sientan decepcionados, sino que además encuentren algo nuevo», nos confiesa Sanabria. También hemos querido preguntar por el esfuerzo que supondrá el casting de personajes. «Empezaremos ahora con eso tan complicado, porque todos los lectores al leer una novela visualizamos unas caras, unas personas y ahora que hay que efectivamente convertirlos en realidad. Y sobre todo con lo que son nuestros protagonistas, e intentar dar no solo con los rostros adecuados sino sobre todo con los actores que sepan interpretarlos de la manera adecuada».



#### «SUEÑOS DE LIBERTAD»: ANDRÉS CUENTA A BEGOÑA LO QUE HA DESCUBIERTO



Antena 3 estrena hoy, a partir de las 15:45 horas, un nuevo episodio de «Sueños

de libertad», disponible en atresplayer. En el capítulo de hoy. Andrés cuenta a Begoña lo que ha descubierto en el Camino de la Sagra. Digna percibe las reticencias de Andrés en

cuanto a la boda. Digna pide explicaciones a Damián sobre lo que le contó. Con la noticia de la boda, la tensión entre ambas familias aumenta por culpa de Jesús. El éxito en la firma del contrato con Miranda incomoda a Jesús, que trata de amedrentar a María. María trata de

asegurarse de que Jaime nunca revele a Andrés la verdad sobre su falso embarazo. La tristeza y la emotividad marcan las despedidas de Marta y Luz con Jaime. Damián demuestra a Mario que está dispuesto a todo para que Digna no sepa la verdad sobre Gervasio.

#### LA1

10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial.

14:10 El gran premio de la cocina.

15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 Valle Salvaje. 19:25 El cazador.

20:30 Aguí la Tierra.

21:00 Telediario 2.

21:40 La Revuelta.

22:50 59 segundos.

01.15 Nuestro cine. «Loving Pablo».

#### LA2

12:25 Las rutas D'Ambrosio.

13.25 Mañanas de cine. «El vengador del Sur».

14:45 Curro Jiménez. 15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2. 18:55 Grantchester.

19:40 Culturas 2.

20:15 Mi familia en la mochila.

20:40 Reformas extraordinarias de George Clarke.

TELEMADRID

21:30 Cifras y letras.

22.00 ¡Cómo nos reimos!

00:00 LateXou con Marc Giró.

17.25 Cine de tarde. «El caso de Thomas Crown».

19:15 Madrid directo.

20:30 Telenoticias.

21:15 Deportes.

21:30 El tiempo. 21:35 Juntos.

22:30 Cine. «Circuito cerrado».

00:05 Atrápame si puedes Celebrity.

01:35 Enamorados de Madrid.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público.

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe. 15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Yahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra.

21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y

Esther Vaguero.

21:30 Deportes.

21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero. Invitados: Antonio Banderas y Marta Ribera,

actores.

22.45 El peliculón, «Mamá o papá».

> Víctor y Flora son un matrimonio que en el momento en el que toman la decisión de separarse les surge la oportunidad laboral de sus vidas. Entonces empiezan una disparatada competición para no conseguir la

custodia de sus tres hijos. 01:05 Cine. «Al final del

camino». 03:00 The Game Show.

#### TRECE

16.50 Sesión doble. «La legión del desierto».

18.45 Western, «El mejor de los malvados».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece.

22:00 El cascabel. Con Antonio Jiménez.

00:30 El Partidazo de Cope.

02:30 Teletienda.

#### LA SEXTA

06:30 Ventaprime.

07:00 Previo Aruser@s.

09:00 Aruser@s.

11:00 Al rojo vivo. 14:30 La Sexta noticias 1ª

edición.

Con Helena Resano.

**15:15** Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde.

20:00 La Sexta noticias 2ª

edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21:00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar

Rincón. 21:30 El intermedio.

22.30 El taquillazo. «Mortal

Kombat». El luchador de MMA Cole Young desconoce por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un

Cryomancer sobrenatural,

para darle caza. 01:00 Cine. «El triángulo del

diablo».

02:40 Pokerstars.

14.06 Zelenski.

20:00 Tarde de Champions.

20:53 UEFA Champions League. AS Mónaco-FC

23:00 Noche de Champions.

15:50 Cine, «Retribution».

mision». 19:03 Rapa.

#### MOVISTAR PLUS+

17:18 Cine. «Agente X: Ultima

Barcelona.

00:35 Ilustres ignorantes.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz.

10:00 Modern Family.

12:15 Los Simpson.

16:15 The Big Bang Theory.

19:45 Chicago P.D. 02:30 Jokerbet: ¡damos

juego! 03:15 The Game Show.

04:00 Minutos musicales. 06:00 Hoteles con encanto.

#### NOVA

10:40 Caso abierto.

14:30 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 15:00 Emanet.

16:00 Esposa joven.

16:45 La viuda de blanco. 18:30 La fea más bella.

20:00 Si nos dejan.

21:30 La ley del amor. 02:30 VIP casino.

03:00 A un paso del cielo.

MEGA 07:30 El Chiringuito de Jugones.

10:00 Crimenes imperfectos. 14:30 La casa de empeños.

**19:45** ¿Quién da más? 23:45 El Chiringuito: la cuenta

atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### Con Josep Pedrerol.

14.27 Colegio Abbott.

especial.

galaxia vol. II».

**19.10** 9-1-1.

23.46 El cuerpo del delito. 01.30 Ley y orden.

#### STAR CHANNEL

12.38 El cuerpo del delito.

15:20 Will Trent Agente

16:12 Cine. «Guardianes de la

18:16 9-1-1: Lone Star.

21.00 Ley y orden.

#### **CUATRO**

07:00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami!

08.25 Callejeros viajeros.

10:25 Viajeros Cuatro.

11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro.

15:10 El tiempo.

15:30 Todo es mentira.

18:00 Lo sabe, no lo sabe. 19:00 ¡Boom!

20:00 Noticias Cuatro. 20:45 ElDesmarque Cuatro.

21:00 El tiempo. 21.15 First Dates

22:50 Horizonte. Con Iker Jiménez.

#### **TELECINCO**

01:50 ElDesmarque madrugada.

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco.

15:25 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo.

17:30 TardeAR. 20:00 Reacción en cadena.

15:45 El diario de Jorge.

21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21:45 El tiempo.

21:50 Gran Hermano.

02:00 Gran Madrid Show. 02:20 ¡Toma salami!

WARNER TV

07:43 Robot Chicken. 07:54 Friends.

08.16 The Rookie. 11.40 The Big Bang Theory.

16:02 Cine, «Kung Fu Panda». 17.31 FBI.

19.18 Hawai 5.0. 22.01 FBI.

01:41 Cine. «Rey Arturo: La

levenda de Excálibur». **03.35** Lucifer.





#### jueves, 19 de septiembre de 2024

l Diccionario de la Real Academia Española ofrece, como es habitual, una excelente definición del término déspota al establecer que es el «conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás». Los sanchistas políticos y mediáticos han adoptado, desafortunadamente, unos tics claramente despóticos, ya que consideran que Sánchez es el único que es capaz de interpretar lo que realmente necesitamos los españoles. Las únicas políticas que son efectivas son las suyas. Nos ofrecen un relato idílico de estos años como si solo se pudiera progresar si gobierna la izquierda radical. Los avances son, precisamente, gracias al talento de Sánchez. No cabe otorgar ningún mérito a nadie más, porque todo se lo debemos a su inspiración y talento. Por supuesto, si gobernara la derecha sufriríamos un retroceso en las libertades y los derechos, algo que nunca ha sucedido con gobiernos del PP. Esa deriva mesiánica del sanchismo y sus seguidores es realmente inquietante. Nunca cometen errores y todo es culpa de aquellos que no siguen al líder providencial. No hay más que escuchar o leer a la izquierda política y mediática para

Sin Perdón

## El despotismo como forma de gobierno



Francisco Marhuenda

«Esa deriva mesiánica del sanchismo y sus seguidores es realmente inquietante» constatar que ese despotismo no es una exageración.

Durante el siglo XVIII se produjo un sistema de gobierno que conocemos como el despotismo ilustrado. Federico II consideraba que «el soberano debe ver, pensar y actuar por toda la comunidad». Es lo que se conoce popularmente como «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Los más destacados, además del rey prusiano, fueron José II de Austria, Catalina II de Rusia, Carlos III de España y los ministros Pombal en Portugal o Struensee en Dinamarca. En nuestro caso, los seguidores de Sánchez consideran que no hay más política legítima y eficaz que la suya, porque la oposición tiene que seguir, precisamente, en la oposición que debería ser su estado natural. Este pulso autoritario y displicente se comprueba, también, en la relación de los ministros y los dirigentes del PSOE con la oposición ya que consideran que no hay otra política posible. Por ello, Puigdemont debería ordenar a sus diputados que apoyen a Sánchez con una fe ciega. Los columnistas de la izquierda adoran esta versión moderna del despotismo ilustrado donde se descalifica al PP, a los jueces y a los periodistas que no se someten al líder.

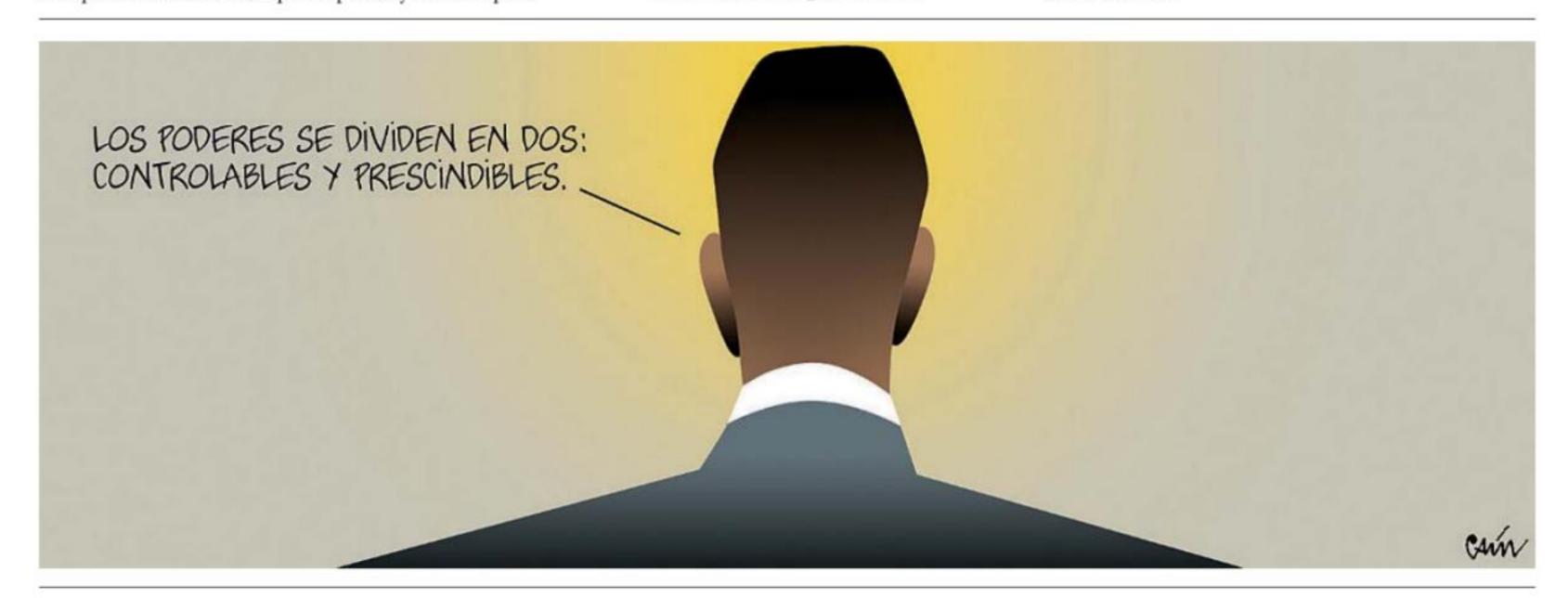

oltaire (1694-1774) habría sido el primero que dijera que «no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo». Luego, han sido muchos, políticos sobre todo, los que lo han repetido, se lo han apropiado o, en los casos más honrados y liberales, lo han defendido. El socialista Félix Pons (1942-2010), en sus tiempos de presidente del Congreso, llegaría a decir algo parecido cuando -¡qué momentos!- un diputado profirió una pequeña parrafada en catalán en el Parlamento. Pons explicó que el reglamento no lo permitía, pero que él tendría que volver a nacer para prohibírselo y le requirió que, para el diario de sesiones, facilitara la traducción a los servicios taquigráficos de la Cámara. Hay más dudas de que Pedro Sánchez, y por supuesto sus ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun, sean devotos volterianos. Tampoco la vicepresidenta, María Jesús Montero, que se queda sin su mano derecha de Presupuestos, y que aplaude con entusiasmo desaforado cualquier intervención de su jefe, mientras Tezanos insiste en que el PSOE aventaja en voto al PP.

Al portador

### Otra vez ese leve tufillo franquista



Jesús Rivasés

«El registro oficial de medios y periodistas, como el control de los alquileres, fueron también señas del franquismo»

El Gobierno y el presidente, que conviven mal con la crítica, la que sea, acaba de aprobar un denominado Plan de Regeneración Democrática, de futuro incierto por aquello de los apoyos parlamentarios -sus socios no están del todo de acuerdo o en contra-, que para muchos es poco más que una cortina de humo, una nueva maniobra de distracción, ante la evidente parálisis legislativa. El Plan, por ahora confuso y a falta de muchas -demasiadas- concreciones, despierta sospechas por lo que podría suponer de cortapisas a la libertad de expresión y de información. Nada que objetar en la transparencia de la publicidad institucional -también la del Gobierno central-, aunque sorprende que la vara de medir para los medios en las lenguas oficiales de las CCAA -catalán, vasco y gallego sobre todo-levanta sospechas. Por otra parte, la creación de un registro oficial de medios de comunicación genera todavía más dudas y evoca otros tiempos, franquistas, en los que existía un registro oficial de empresas y de periodistas obligatorio, como también un control férreo de los alquileres, pero ya se sabe que el franquismo tampoco era partidario de Voltaire.

Teléf.: 954.36.77.00.\*